

#### RACCOLTA

# DI LETTERE

SCRITTE DAL CARDINAL

# BENTIVOGLIO

In tempo delle sue Nuntiature di Francia, e di Fiandra à diuersi Personaggi.

Aggiuntoui hora del medefimo Autore la Relatione della fontuofa Fefta del Saracino fatta in Roma l'anno 1634.



IN ROMA

Appresso Filippo de'Rossi. M.DC.LIV.

Con Licenza de' Superiori.





DE EMINENTISS. CARDINALI

# GVIDO BENTIVOLVS

ELOGIVM

IANI NICII ERITHRÆI.

400 400

PATERIO EN AND STATE



AIVS quoquedecus ornamentumque ad purpuram attulit, quam ab eadem nutuatus fit, Guido Bentiuolus, Ferrarienfis. Nam in eo etiam natura, fortuna, ac virtus fuille videntur expertæ, quid possent efficere. Primu,

id illi a natura genus, obtigit, quod elt, non solum in Italia, vbi radices positas habet, verum etiam toto Orbe terrarum, ex historia notissimum. Parentes etiama ca maiores eiusmodi euenerunt, vt, si illi data esset optio, eos eligendi, neque meliores neque præstantiores consequi potusses. Nam patrem habuit Corneliu Bentiuolum; cuius opera Herculi, & Alphonso Ferraria Ducibus, in consiliis dandis, in Ferraria munienda, in militaribus spectaculis edendis magni fuit; auu vero Ioannem est consecutus; qui quamquam Remp. Bononiensem dominatu regio tenueris, tamen, magnitudine animi, conssilii rerumque gestarum gloria, nihil suit illo excellentius. Ab ac igitur tam generosa stiri-

pe profectus Guido, statim ab incunte ætate dedit earum, quæ postea in ipso extiterunt, non adumbrata, sed expressa signa virtutum. Non enim, tritas omniŭ fere adolescentium itineribus, fallaces ac lubricas secutus est vias, in quibus consistere sine casu, ac prolapsione, non licet; fed rectum illud ad virtutem iter temuir, arduum, difficile, falebrofum, trondibus fpinifque obfitum. Itaque non ille amare, potare, animo obsequi, non aliquid temporis ad ludum ataris, atque ad inanis adolescentiæ cupiditates, & studia, conferre, fed toum fe literis tradere; nullis vei hominibus, nisi literatis ac probis; nihil æque studere, quam, primailla initia ætatis integra, atque inuiolata præffare. Ouid mirum, fi, ab his seminibus iactis, tam eximiæ in eo virtutes, firmata iam atate, extiterint? Quibus tantum fretus, non autem pecunia, vt aliqui, quaminscitiam, & ignauiam suam tegunt, & bonorum præmia mercarum adueniunt, Romam ad Remp. capeflendam accessit. Aspexit indolem Clemens VIII. ac probauit; ac primum, honorarij Cubicularij sui eum loco, ac numero habuit . tum à Paulo V. in Referendariorum, quos vocant, ordinem adfeitum, aula, cui omnis exuperantia virtutis suspecta esse solet, ijsque eam, qui diuerfa ad honores via nitantur, oppugnandam tradit, inuidia longe superiorem existimauit, nullumq in eius vita locum, quem ferire illa posset, apertum immunitumque patere, statuit. Quamobrem, quas perperam ad eum insectandum vires adhibuillet, ad eundem ornandum augendumque conuertit: nec quod vis illi munus decreuit, sed arduum grauissimumq. Belgicam nimirum prouinciam. Quam quemadmodum Sedis Apostolicæ Nuncius administrauerit, multarum in ea maximarumque impressa virtutu vestigia declarant. Nul-

lam de fe ibi luxuria, arque libidinis suspicioni locum aperuit, nullum auidi, atque appetentis animi signum oftendit; quo vitio nullum, in ijs, qui Remp. gerunt, elt tetrius, nullumque quod acerbius hareticorum in Catholicos odium Îtruat; sed semper continens, laboriolus, liberalis, splendidus; nihil ad suam vtilitatem. fed omnia ad aliorum commoda, referens, miros, in corum etiam animis, qui Catholicæ Religioni bellum habent indictum, amores excitabat fui. Cuius administrationem muneris arbitror fuisse causam, cur ille ad fcribendam Belgicam historiam animű appulerit. Quod opus, nihil habes ineptiarum, nihil cincinnulis fucoque puerili conspersum, sed contra, gravitatis prudentiaq. plenissimum, neminem eorum metuit, qui superioribus omnibus feculis otium fuum confumpferunt in hiftoria. Verum ita ille se in potestatibus gerebat, ve maiore semper prouincia dignus haberetur. Itaque, transactis iam in Belgio suis partibus à Paulo V. missus est statim Nuncius in Galliam. vbi quemadmodum Sedis Apo-Itolica negotia tractauerit, declarauit idemmet Pontifex, qui Cardinalem eum creauit antea quam è Gallia discederer: quemadmodum vero Regis, Regina, Regnique Procerum fibi amoremac beneuolentiam conciliauerit, perpetua illorum in eum voluntas ostendit, qua non folum officijs beneficijsque eum semper profecuti funt omnibus, verum etiam vicarias Regni illius apud Romanum Pont. Protectoris partes agere voluerunt. In illo autem augustissimo Orbis terræ Senatus in consilijs de Repub. dandis, in senatoria sententia dicenda, nihil erat illo prudentius, nihil grauius, nihil copiofius. Quod pondus in rebus! qui splendor inverbis ! quæ venustas in gestu ! in officijs vero persequendis que vrbanitas : qui decor? quæ oris maiestas! quan-

quanta eius, fine arrogantiæ suspicione, in dictis auctoritas! quam accurata Etrusce loquendi scribendique, ac fine molettia diligens elegantia quantus vrbanitaris, & facetiarum intra viri Principis grauitatem, non scurilis lepos! vt numquam ad Vrbanum VIII. accesserit, quin eius animum à mœrore ad hilaritatem lætitiamque traduxerit. quæ in eo mens, nihil nifi honestum, nihil nisi altum & magnum, excogitans que morum suauitas, amœnitas, sanctitas ! Quæ mens spirare etiam videtur in Epistolis, quas edidit, in eisque rerum Ecclesiasticarum Commentarijs, quos, à Clementis VIII. Pontificatu inchoatos, ad hæc víque tempora perduxerat. Verum, tanta hominis virtus, tantum ingenium, tantum aulæ, vel potius Orbis terræ, lumen, quo tempore æquum erat opibus affluere, & in fum-ma rerum omnium abundantia viuere, catuit fere omnino rebus omnibus, non folum ad tuendum illum dignitatis locum, in quo fua eum virtus collocauerat, verum etiam ad vitæ víum necessarijs, quamobrem, ne ære alieno trucidaretur, coactus est, ædes in Colle Quirinali amplissimas magnificentissimasque, & hortos, illis adiunctos, inscribere, & precium, quod coegerat, creditoribus foluere, ac fidem suam liberare, atque inde in alias ædes, modica mercede conductas, sese coferre, numerum aulicorum minuere, sumptus, ad rei familiaris angustias modumque, contrahere. At, eius hæc tam afflicta tamque prostrata virtus, quæ alijs erat miferabilis, rigidos corum animos ad ferendam illi opem, flectere non potuit, ex quorum superfluis, & extraordinarijs diuitijs redundabat in alios, nescio equidem. an dignos. At ille, qui totus erat aprus ex sese, atque in sola virtute beatam vitam positam elle statuerat, 20 quissimo hæc animo omnia ferebat, nec quidquam 2 genegeneris sui nobilitate, & à sapientis dignitate alienum, admisit. Interea Vrbanus VIII. vitæ functus est munere; neque cuiquam dubium videbatur, quin, si sola cadidatis merita, ad Pontificatum maximum, fuffragarentur, is illi in primis honor deberetur. Sed, conclaue ingressurus, qui optime suæ sibi infirmissimæ valetu-dinis erat conscius, palam omnibus dixerat, vitæ sibi finem adelle; non enim suffecturas fibi vires, ad ea incommoda perferenda quæ futtinere loci angustiæ cogunt. Atque hæc vaticinationis fuæ dicta, funt breui confecta: nam, tum inter cetera mala, quibus ille conflictatus est, ob altiffimum cuiusdam, eius cellulæ proximi fomnum, qui totas noctes, quantum poterat, naso sterrebat, videcim noctes continuas somnus, eius ab oculis abfuit. quo factum est, vt lethalis eum febris corriperet, ac curationis causa in finitima conclaui cubicula deferretur: vbi est paucorú dierum morbo confumptus; sæpe, vt dicebatur, querens, quod non posset, ob inopiam, aliqua grati animi fignificatione, fuam in familiares beneuolentiam testatam facere: atque,

miliares beneuolentiam telfatam facere: atquine infe vilo funeris honore, quemadmodumiple praceperat, noctu elatus eft indedem D. Siluestri, Patrum Theatinorum in Colle Quirinali, ibique sepultura affectus.



Imprimatur. Si videbitur Reuerendiss. P. Mag. Sac. Pal. Apost.

A. Verulan. Vicefg.

Reimprimatur. Fr. Vincentius Fanus Socius Reuerendifs. P.Mag.Sac. Pal. Apost.

### RACCOLTA

# DILETTERE DEL CARDINAL BENTIVOGLIO





A Monfignor di Modigliana Vesceuo di Borgo San Sepolero. a Roma



ON così tosto io ciumo a Ferrara, che ne do parte a V.S. Reuerendissima; e posso dire, che all'oscin di carrozza, al pioliar la penna, non hò quasi fraposto alcurinteruallo di tempo. Da Roma a Loreto il caldo è stato piaceuole;

ma da Loreto a Ferrara ho pronata wi aria dissoco. In Macerata, godei l'alloggio del Signor Cardinal l'Iscote; in Rauema, del Signor Cardinal Aldobrandino; T
in Faenza, del Signor Cardinal Caetano; etuiti mi kannoraccolto con grand honore, e benignità. Qui io ructurio, come debbo sil Signor Cardinal Spinola nostro Legato; mi tratterrò una settimana eo imiei; e poi seguitero il mio viaggio. Il più mi resta, e nel caldo più minacciante. Se ben le service del Sole suori d'Italia su amo
più oblique, e per consequenza menserenide. Que sio è il
primo pegno, che dalla mia parteso do a V.S. Kcuerendissima della scambienole corrispondenza, che no cci promet-

America Congress

mettemmo nel dissiderci l'uno dall'altro; e da lei n'anarò afpettando il debito cambio. Ma per hora non più Da Bruffelles il resto; e prima aucora se ne potrò hauera l'opportunià. È bacto a V.S. Ruverndossima fictivofamente le mani. Di Ferrara li 24. di Guegao 1607.

#### Al medefimo a Roma.

VESTA seconda lettera, ch'io scrino a V.S. Reuere. dissima e un parto dell'alpi; onde le comparirà inanzitutta alpestre, e tutta horrida. Che teme ella? Teme di vederla, & di leggerla? Non tema, no : che d'al-Di. e di balze non haura altro, che i nomi; la doue io ne ho pronati gli effetti per setti giorni : montando, e scendendo continouamente, sin che pur son giunto, Dio lodato, a Lucerna; che vuol dire alla parte più piana di questo paese impratticabile de gli Suizzeri. Da Ferrara venni a Milano. Passai per Modona, e per Parma; raccolto, & alloggiato con grand honore dall'uno, e dall' altro di quei due Prencipi. In Milano fui hospite del Sionor Cardinal Borromeo, che mi raccolfe, e tratto vera- : mente con humanità singolare; & dopo haner sodisfatto aldebito officio co'l Conte di Fuentes , me ne party, e di . là me ne venni verso oli Suiz Teri. A Varese, vitimo . luogo dello Stato di Milano, mi licentiai dall'Italia; ch' ini ella comincia a perdere il nome, e la linoua. Tutto il resto sin qui è stato alpi, balze, dirupi, precipity, una Sopra vn'altra montagna, e San Gotardo sopra di tutte; . che porta le neui in Cielo; e ch'ame hora ha fatto vedereil verno di mezzastate. Ma finalmente 10 mi trono, com'ho detto, in Lucerna; efrà mille comodità, e fauori, che riceno da Monsionor Nuntio Verallo. Lucerna è in . bel

bel fito. Siede fopra un gran lago in un'angolo, il qual fi paffa con un lunghiffimo, e belliffimo ponte di legno tutto coperto. Hieri Monfianor Nuntio mi conduffe in Senato, al quale io presentai un Breue della Santità di Nostro Signore, accompagnandolo con l'efficio a bocca, che bisoonana. Lucerna ha il primo luogo fra i sette Cantoni Cattolici. Altri cinque ve ne sono d'Heretici; & vno misto d'habitanti dell'una, e dell'altrasorte. Questa è tutta l'unione Surzzera. Ritengon l'unione di tutti insiente con una lega generale perpetua, e con una Dieta pur generale, che sifa vna, ò più volce ovn' anno done si tratta de oli interessi comuni; Dhanno ancora altre leghe particolarifra loro, secondo ch'itempi, e gli interessi hanno congunto più strettamente questi con quelli. Nel resto ooni Cantone e Republica à parte, e son molto differents i gouerni fra loro. Altri son popolari; altri d'Aristocratia; altri misti. Tutti hanno abborrito sempre l' imperio d'un solo, da che i primi si sottrassero all'ubbidienzadi Cafad' Austria. In Altorfo, per esempio doue io son passato, la moltitudine esce alla campagna; tutti concorrono a dare i suffragy, e gli danno alzando le mani. A questo modo fanno le levos, & eleo gono : Magistrati. Qui all'incontro il Senato gouerna, e si ristringeacerte famiglie : T'in alire Cantoni, il Senato non delibera in certe maggiori occorrenze, che non siano connocati i Mestieri, che vuol dire la moltitudine. Con diuersi Prencipi, e particolarmente co'i due Re, hannolegagli Suizzeri: macon varie eccettioni, & in varies maniere. l'Cantoni Cattolici co'l Re di Spagna; i Cattolici, e gli Heretici co'l Rodi Francia. Da tutte le parti riceuon danari; a tutti si vendono; vi son le sersioni generali; vi son le particolari; & un medesimo Cantone. anzs vn'huomo medesimo ha danari dall'una, e dall'altra Corona. Vendono il seruitio de corpi ad altri, ma ritengon la libertà del passe per loro. Alche sono aiutatinon meno dalle forze della natura, che dalla serocia di soro medessimi. La natura e sorte qui soramodo escopramodo anche pouera. Onde chi vorrebbe prouarsi ad espuenar l'alpi è e chi vorrebbe desiderar di signoree giarle è L'alpi son per gli Suizzeri, egli Suizzeri all'ancontro per l'alpi. Ma non più delle cosè loro. Dimani parto di quà, & in un giorno e mezzo, piacendo a Dio, arriuero a Bassiea. Questo bo hautto di buono frà tanti monti, che m'hauno difeso dal Sole; e disso in manera, che qualche volta sirà le immense loro muraclie son stato un mezzo di intiero senza vederlo. E per sine a V. S. Reuvendsssimabacio con o gni assetto le mani. Di Lucernali 11. di Lussio, 1607.

#### Al medelimo. a Roma.

FINAL MENTE ho gettate l'ancore, e sono in porto. E come i naujari cominciano a dar voci d'allegrez-zanche prima di scate ein terra, così ibo fatt io prima di gungere in Fiandra; e cio su alla vista di Lucemburgo, per la qual Prouincia sono entrato in quessi paes. Ma siniamo prima di raccontare il viaggio. Da Lucera avenni a Bassilea. Citrà molto bella d'edistiv, e di sito. Stendessi parte in pianura, e parte in collina; e sià un ripa al Rheno, che da valato la sende, e con vu ponte la ricongiunge. Quindi entra in Lorena; e non potret dire con quanti abenegnicà, e con quanti honori su incuuno in Nansi dal Signor Duca; e da gli altri Prencipi di quella Serenissima Casa. Vidi il Cardinale, che muore insignibilmente di quel suo male riputato malia; non gli ressando

restando hormai altro moto, che quello della voce, nè altro di vita che la lentez Za, con che fà il suo offitio la morte. Il Sionor Ducatuttania gode vna sanità molto prospera, ancorche vecchio di 70. anni. Non si può veder Prencipe di più wenerabile aspetto. Manon è men venerabile di pietà verso la Religione Cattolica,e di zelo verso la Santa Sede. Da Nansi entrat in due giorni nella Provincia di Lucemburgo, & in quattro son poi venuto a Brusselles; e così ho finito (la Dio gratia) felicemente il viaggio. Et apunto m'e succeduto quel, che io speraua, cioè, che di qua dall'alpi non haurei sentita eran molestia di caldo. Hieritaltro, che fu la vioilia di San Lorenzo, io feci l'entrata publica, e fu bellissima. Tuttala Corte mi venne incontro a cauallo in distanza da Bruffelles d'un miolio d'Italia; Thorala Corte e numerosissima per rispetto della sospension d'arme , la quale haridotta in Bruffelles tutta la gente più qualificata, che prima solcua in questo tempo stare in campaona all esercito. Il Marchese di Guadaleste Ambasciatore di Spagna guidana la canalcata; e dopo lui i principali erano i Duchi d'Omala, d'Ossuna, e d'Arescot, il Marchese Spinola Mastro di Campo General dell'esercito, Don Luigi di Velasco General della canalleria, O il Conte di Bucoy General dell'artiglieria; oltre a molti altri Caualieri principalissimi del paese, c'hanno il Tosone, a molti Spagnuoli, Italiani, Alemanni, e d'altre nationi, & un gran numero di Mastri di campo, Colonnelli, e di Capitani dell' istesse nationi, essendo t esercito di Fiandra quasi un composto di tutte quelle, che sono piu pratisatein Europa. Entrai dunque a cauallo aman diritta dell' Ambasciatore di Spagna, precedendo tutta la caualcata, e fui condotto al mio allogoiamento in questa maniera. Hebbs poi hieri il medesimo accompagnamenta

mento in carrozza all vdienza publica, che mi fu data: da queste Serenis. Airezze. Prima comply con l'Infanta,e poi con l' Arciduca, e fui riccuuto in nero co termini benionissimi: e questa è stata la mia prima funtione di Nuntio. Dalle materie di complimenti, bisognera hora passare all'occupationi de'negoti; e se ne preparano d'importanti. Restan sospeset armi come hò accennato; e la sospensione è fatta per otto mesi. Per questa apertura si vorrebbe entrare in pratiche formate di pace , ò di tregua, e vedere pur una volta d'uscire in qualche modo ditante, esì luno he calamità della guerra. Sarà negotio di sudore, e di pena. V. S. Reuerendissima consideri quarant'anni di guerra, ele mutationi, che qui son sequite; e s imagini quanto sarà difficile in tanta contrarietà d'interessi, bagoinstar le cose a sodisfattion de oli interessati. Ma io son nuouo; e bisoona inanzi chio parli, chrascolti ben prima. Se bene ho portate qua le orecchie sì piene di Fiandra, che prima di giungerui mi par quasi d hauerla anche habitata con oli occhi. Ho hauuti in questa ouerra quattro fratelli,e due nipoti; e truouo ho raqui pur tuttania uno d' fifratelli, O uno de nipoti. Onde quasi nascendo ho vdito parlar di Fiandra; e nel erescer de oli anni mi si son fatte in modo familiari le cose di quà, ch apunto non restaua altro, che il venir quà io medefinio per dinentar Fiammingo del tutto. O quanto mi piace Bruffelles, e guesto sito? Giace in grembo d'un piano al saler d'un colle; e da quella parte, che si va alzando io feci la mia entrata, non ho mai veduta scena. più bella. Il paese all'intorno è amenissimo; & hora di mezzo Acostoride la primanera ne prats. Ho rubbato il sempo alle occupationi, per darlo a questa mia, quasi più rosto relatione, che lettera. E per fine a V. S. Reuerendiss. bacio mille volte le mani. Di Bruffeiles li 11. d'Agosto. 1607.

# Al Signor Cardinal Spinola Legato di Ferrara...

VRONO come augury per me di felice viaggio quei tanti fauori, the V.S. lilustrissima si degno di farmi en Ferrara. Onde con somma prosperita, e passai poi le alpi de gli Suiz Zeri,e son giunto dopo alla residenza mia di Bruffelles. Hieri taltro io feci tentrata publica; e hierimifudatala prima vdienza da queste Sereniss. AlteZZe, le quali mi raccolfero con ogni maggior dimostratione di rispetto, e d'honore verso la Santa Sede; come apunto si potena aspettare da Prenospi, che si bene con l'eminenza del sangue accompagnano quella insieme della pieta. Del mio arrino, O ingresso al carico io vengo hora a dar la parte che debbo aV.S.Illustrissima. co l riverente offitio di questa lettera; io la supplico a gradirlo con la solita sua benignità; e che voglia farmi godere ancora i medesimi segni della continouata sua protettione in Fiandra, che n'hò prouati sempre con si gran mia fortuna in Italia: nel resto ben sa V.S. Illuftrissimach in ogni tempo sarà immutabile la mia singolar devotione verso di lei;e ch' i suoi comandamenti da mun altro saranno mai, ne con mas gior desiderio aspettati,ne con più viua prontezza esequiti. E per fine le

bacco humilissimamente le mani. Di Brusselles li 12. di Agosto

1607.

Al Padre Xauierre Generale dell'Ordine di San Domenico, Confessore di sua Maestà Catrolica, e del suo Configlio di Stato. a Madrid-

OM io precuraiin Roma di mostrare ognimaggiore offeuanza a V.P. Reuerendifs. quando ella fu eletta al Generalato della sua Religione; così ho desiderato poi sempre di continouar in ogni altro tempo i medesimi essity. Vengo hora precio a darle parte della riso-Intione presa dalla Santità di Nostro Sionore d'inuiarmi a questa Nuntiatura di Fiandra, & insieme dell'arrino mio a questa Corte; doue essendo uniti si strettamente gli interessi di sua Maesta Cattolica, e di questi Seremissimi Prencipi, a me parera in conseguenza, seruendo qui la sede Apostolica, d'esercitar la mia devotione venfo sua Maesta, e le Altezze loro congiuntamente. sono arrivato qua in tempo d'una negotiatione importantissima, che si và incaminando per introdurre, se si potra, in qualche modo la quiete in questi paesi. dopo sì lunga, e penosa guerra. Di già V. P. Reuerendissima farainformatadiquanto passa. E perche potrebb'essere, che da queste pratiche fosse per nascere qualche apertura a proposito di farrisorgere la Religione Cattolica in Ollanda, e nell'altre Provincie Heretiche, doue è quasi oppressa del tutto; io percio non dubito, che V. P. Reuerendissimanon sia per passar queoli offity con Sua Maesta,e coi Ministrinella presente occasione, ch'ella medesima Saprà suogerire a se stessa con la sua propria singolar prudenza, e pietà. E ben si può credere, che sua Maesta nel fostenere la causa, onde piglia il suo gloriosissimo sopranome, vorrà, ch'apparisca non punto meno l'ardor del suo zelo, che la grandezza delle sue forze. Et 10 per sine a V.P. Reuerendissima bacio con ogni affetto le mans. Di Brusselles li 20. d'Agosto 1607.

## Al Signor Cardinal Xauierre. a Madrid.

N On poteuano imuero cospirar meglio insieme, no elossifici, de Sua Maesta Cattolica in procurar a P. S. Illustristima la dignitià del Cardinalato, no le virtu singolari di lei in meritar questo grado. Frà i publici applaussi, che ri accompagnano hora il successo quesgo a passa anchi o il presente pri unto mio ossitivo, rallegrandomi sommamente con V. S. Illustrisima, che dal supremo honor del suo Ordine, ella sia passata a sì subtima des dinteto, che tanto maggiore da qui inanti, produranno le satiche di lei, vadano crescendo in lei maggiormente etiandio le selicità. E per sine a V. S. Illustris bacio con ogni ruerenza le mani. Di Brusselles li 4 di Genaro. 1608.

## Al Signor Conte Annibal Manfredi. a Roma.

E STATO desiderabile per me il silentio di V. S. sull'ustrissima poichemi fa hora, riccuer da lei col le sullettere tanti fauori in un tempo. Se ben posso dire di hauergli goduti nel siletio medesimo, hauend'ella cos feruato, a quelch'i o veggio, la memoria di me così vissa nel l'animo, che poco necessario potena esfere il testimoio esterior della penna. Iotacedo ho corracciotos sempre d'una viua osseria di lu affesto ; e per l'aunenire ancora eferciterò con particolar gusto que ses la unenire ancora eserciterò con particolar gusto que se la corrispondenza di detere, alla quale si corresemente son da lei prouocato. Dell'essere si tanta cletta V. S. Illustris. all'Ambascaria di

via di Ferrara, io presi quel gusto, ch'ella puè imaginarse. Non potena concorrere un altro Sogetto innero, ne predenta amaggiore per trattare i negoti della Città, nà maggiore per trattare i negoti della misto maggiore in come allora io godei sommamente di ciò framesse se come allora io godei sommamente di ciò framesse se come allora io godei sommamente di ciò framesse se con contes en me di sponga qui se pre vi S. su sossiboria me nerallegro quanto più sossiboria me nerallegro quanto più sossiboria. E per some le bacio asset, suosamente le mani. Di Brusselles i 13. d'Agosto 1611.

## Al Signor Antonio Querengo. a Modona.

ONFESSO il vero. Mi pare un sogno l'haner lettere da V.S. E pur sua lettera è quella che riceno horadalei. Anzi pur none sua, masotto il suo nome e lettera più tosto del Signor Liuio nostro che mi dichiarail desiderio del Sionor Cardinale in proposito de caualli. Contuttocio voglio al dispetto di V.S. e del poco amor suo verso di me, che questa sia lettera sua; e che in ognimodo habbia luogo binganno, O in lei, d'hauermi scritto, se ben non volena; e in me d'hauer receute sue lettere quando men ci pensaua. Crudele Signor Querengo! Dopo un silentio ostinatissimo di quattr' anni; dopo effer morta, si può dire, in voi ogni memoria di me, formermi una lettera, ch'è quafi più non vostra, che voftra? Enon vi par giusto, ch'io mi risenta? Amico mutabile; amico ingrato; amico fol di se stesso: amico in somma, che non è amico, Manon più di vendetta. Torno come prima all'amore. Ch'alfine essend'io amico altretanto immutabile , & hauendo raffinato me stesso in questa distanza di paesi, e diuersità di nationi, non posso no amar voi come prima il mio Signor Querengo, e non esser più che mas partiale del vostro mersto singolare. Ms è stata

estata dunque carissima quest occasione d'hauer ricenute lettere da V. S. per confermarle di nuono (come fo vinamente) l'antico desiderio mio di seruirla, colquale anderà sempre accompagnata la memoria di quei tempi dolci di Padoua, e di Roma, ch'infinite volte con infinito gusto mi strappresentan nell'animo. Del precorrer V.S. a Roma il Signor Cardinale, credo che facilmente ciò debbariuscirle. Del rinederme , troppo incerto ne resta il quando. Ne in questa parte è buon giudice l'affetto di V.S.O quante cofe diremmo, e con quanto gusto se spuntasse l'aurora; che conducesse quel giorno! Intanto io ho acquistata in Fiandra molto miglior sanità, Dio lodato, che non godena in Italia. Questa mutatione, o d'aria, o di vini, o di cibi, o di vitto, o d'ogni cofa più tosto infieme , n'hauranno partorito forse l'effetto. Da quest aria in particolare humida, efredda vien contemperata mirabilmente la mia complession calda, e secca. Ne può essere inuero maggior la sodisfattione, ch'in tutto il resto riveno da questa Corte. E per fine a V.S. bacio le mani. Di Bruffelles li 20. d' Agosto 1611.

#### Al medelimo, a Modona

T VTTAVIA mi par di sognare. Tante cose in un tempo i agiata Musa di V. S. iprose, e versi; ind sampa. O a penna; esinalmente haver satto un volo adia si Fiandra la Musa sessi a canta le mie lodi. Sotto implacido clima? Sogni mi paiono. E pure ho in mano la lettera; leogoù versi; O ho nelle orecchie il canto della Musa medesima, che mi lussinea con le mie glorie. O che dolce lettera! oche versi sublimi? o che nobil Soneizol so Cambray, dou hora mi truouo per occasione di vissi a ho riccuusi in un tempo tutti questi piaceri; tals in

12

uero, esi grandi, che non miresta più alcun disousto del passato silentio, co'l quale V.S. haueua incrudelito con me per si lungo tempo. Godo sommamente, ch'ella habbia risoluto di lasciar, che le sue Rime sian publicate; e senza dubbio voleran subito per le lingue di tutta Italia. Venni a Cambray, come ho detto, per l'occasione accennata di sopra. Mi restaua solo questo Arcinescouato, per finire l'intiera visita di tutte queste Prouincie Cattoliche, le quali ho scorse tutte in cinque piaogi. Ho veduti i Ganti, e le Anuerse famose, el altre più principali Città di questi paesi. Ho veduti iluoghi, doue sono seguite le imprese di guerra più celebri: e forse (mi fa horrore il pensarui) ho calcate l'ossa d' A-. lessandro mio fratello, e di Cornelio mio nipote, su la funesta campagna, che serui di theatro alla battaglia memorabile di Neuporto, frà l'onde vaste d'arena, chà prodotte l'Oceanoin quel sito basso per ostacolo à se medesimo. Nel passar che feci per quella campagna, era meco il Gouernatore pur di Neuporto, soldato di qualità, e ch' apunto s'era tronato nella battaglia. Con grandiligenza me n'ando rappresentando egli tutto il successo. Da questa parte (diceuami ) erano accampati i Cattolici, da quella gli Heretici, con questa ordinanza si mossero i nostri, con quella i nemici, in questo sito sazzuffaron gli efferciti: in quello segui lamaggiore vecisione, colà fece discostar tutte le naui Olandes dal lito il Conte Mauritio, per mettere in necessità i suoi soldati, o di morire, o di vincere, qui con sommo valore combatte l'Arciduca, qui fu ferito, qui corse pericolo d'esser preso: e qui finalmente rimase rotto il suo esercito, ma con oran mortalità insieme di quel de nemici. Così parue a me ancora di effermi tronato al combattimento, nell'hauerne haunta su l luogo stesso

tanto al vino la relatione. Ben può credere V. S. che mi sia mancata l'opportunità più tosto, che il desiderio di vedere pur anche personalmente l'Ollanda. Ma lko veduta almeno, o ho penetrati insieme i più occulti arcani di questa nuona Republica delle Pronincie Vnite per via d'una esquisita notitia, che da mille parti ho procurato d'haurene. Vltimamente poi ne mandai a Roma una pienissima Relatione distinta in tre libri, & i libri in vary capitoli. Ho presa occasione de descriuer particolarmente con ogni maggior breuità nel secondo libro tutto il successo della guerra passata. Et in questa mia breussima narratione historica mi son proposto il fioritissimo compendio dell'historia Romana di Floro , per imitare almeno, sin doue la mia debol penna m'haur à permesso, l'inimitabil vinacità, e gratia di quell'autore. Quante volte ho desiderato di poter comunicare a V.S. questa mia fatica? e quanto di vederla rassinata ben prima dal purvato giuditio di lei, accioche tanto meno hauesse poi a temere le rigorose censure de gli altri? Ma per hora ciò non mi è conceduto. Forfe mi si permettera vn altra volta. Ne più in questa lettera. Che mi richiamano le mie funtioni Ecclesiastiche, e mi stringe il tempo; douend'io dimani partir per Duay, e per Sant'Omero a visitar due Seminari d'Inglesi, che Sono in quelle Città. Sant Omero non è distante più di quattro hore di camino da Cales: che vuol dire quasi a vista del canal d Inghilterra. Tornero di muouo a Cambray, e di qua poi alla solita residenza, mia di Bruffelles. E per fine a V. S. bacio le

mani. Di Cambray li 28. di Settembre 1611.

#### Al medefimo. a Modona.

TON ho potuto resistere all impeto delle occupationi, dopò il mio ritorno da Cambray à Brufselles, si che non mi sia bisognato differir per alcuni oiorni la risposta, ch' io debbo all vltima lettera di V.S. Hebbi la lettera insieme co'i secondi suoi versi, w stampati, & a penna. Mi capitarono apunto, mentre io facena quel viacoio di Duay, e di S. Omero; onde tessi, e relessa più volte le Rime, e la Lettera, e molte volte ingannai me medesimo co'l figurarmi inanzi a gli occhi la dolcissima conner satione dell' autore. Ma come ha fatto la Musa di V.S. a diuentar si feconda nell'età sua più canuta? Confesso che il primo parto di quelle rime mi parue copioso, e che io non aspettaua poi questo secondo quasi più copioso del primo. Mi ralleoro percio tanto più con V. S. quanto più veggo, che la sua Musa è per diuentar chiara, e celebre con queste mone si purgate, e si pelleorine compositioni. Ma lasciamo i versi da parte. Done tronera questa mia lettera V. S.? in Modona, o pure in Roma ? credo in Roma più tosto; e tutta allegra in effer passata à goder quel tepido verno, e quei foliti amici. lo gliene dico il buon pro ; ne senza qualche sentimento d'inuidia. Se bene 10 sono di gia fatto Fiammingo in maniera, ch'i mies pensieri son tutti qui ; e mi basta solo , ch'io possa venerar di lontano, Il Sacro Ciel de la Romana spera, per vsare il bellissimo verso di V. S. Alla quale bacio le mani. Di Bruffelles li 22. di

Ottobre 1611.

#### Al medefimo a Modona.

T N pensier mi dicena, che V. S. non anderebbe questo verno più a Roma. Eccol verificato. Che quella chioma canuta dell' Apenino, in questo primo cader della neue, le ha gelata la voglia di far viaggio. Quanto m'ha fatto ridere V. S. con quel millesimo, che s'aspetta, per far che torni a Roma il Signor Cardinale! Veramente non giunge qua aunifo più incostante di quefto, che S.S. Illustrifsima vada, e non vada. Ma finalmente anderà. Che troppo acuti sono gli stimoli della gloria, che predica il Sonetto di V. S. nel richiamars il Signor Cardinal di nuouo alla Sparta Romana. In tanto à les i libri, com'ella dice, allegeriranno il di-Spiacere di cotesti nuoni internalli di tempo. Grandi e lunghi fon quelli, che d'undono me da V. S. il mio Signor Querengo. T'ant'alpi, tante pianure, e tant'anni ? E che sarebbe se non hauessero lingua de nostre penne. O als inostri pensieri, per connersare insieme anche in questa distanza? E cerso la connersacione, che V. S. m'ha fatta godere di tanti suoi bellissimi ve si, m'hà apportato un gusto incredibile. Lo stile mi pare all' idea di quello del Casa ; tanto le parole son piene di numero, e tanto i sensi di gravità. Benche hormai è si lungo tempo, ch'io non tratto ne il Cafa, ne altri Poeti, ne questasorte di lettere delicate, che poca parte si concede a me di far simili paragoni. Qui m'ha bisognato star sempre occupato, e fisso intorno à ma erie publiche. E n'hà raccolta di continuo, e distribuita gran copia questo sito di Fiandra, in mezzo de laGer-. mania, della Francia, dell'Inghilterra, dell Olavda, e del

e dell'altre Prouincie Vnite. Al mio tempo siè fatta la tregua in questi pacsi, per via d'una negotiatione fastidiosissima di due anni : si è alterata la Francia con la fuga di Conde, riceunto qui in protettione dal Re di Spagna, e da questi Prencipi: si è commossa due volte la Germania per le discordie succedute frà i due fratelli di questo Arciduca ; col Re d'Inghilterra ha bisognato combattere quasi perpetuamente con le scritture : e con le Prouincie Vnite la quiete non è stata mai tanto serena, ch'alle volte qualche nuuolo de sospetti non l'habbiaresa anche torbida. Ne sono mancati in questo medesimo tempo molti altri negotigorauissimi, e qui dentro, e qua intorno, ne quali ha bisognato occupar gli animi per servitio publico, & impiegar le fatiche. Con tutto cio pur regna al presente qui un gran riposo, che per me in particolare sarà grandissimo per l'auuenire, hauend'io dato fine alle mie funtioni Ecclesiastiche pui importanti : ne so inuero qual sia stato maggiore in me il gusto d'hauer potuto con l'occasion della tregua, o si opportunamente cominciarle, o si felicemente finirle. È cio basti intorno alle cose toccate di sopra. Noi habbiamo hora in Brusselles per occasion di passagoio le due Prencipesse madre, e moglie del Prencipe di Conde, che vengon d'Ollanda, e se ne tornan di quà a Parigi. A. me pare, che sia fatta più bella ancora di prima la giouane, e più disposta a metter nuovo incendio nel mondo. Mapur troppo su pericoloso il passato; e pur troppo noi altri fummo per auamparne qui in Fiandra. Ho voluto ricambiar la connersatione, che V. S. mha fatta godere participandomi le cose suc, con questa, ch'ella goderà parimente nella participatione delle mie. E le bacio per fine le mani. Di Brusselles li 3. de Decembre 1611.

#### Al Signor Paolo Gualdo . a Padoua.

E RA ben tempo, che dopo un fecolo di filentio spun-tasse un giorno dell'antica memoria di V.S. verso la mia persona. Ma quante cose ha bisognato, che vi concorrano? Che Monsionor Ortembergo fosse fat-to Vescous d'Arras; ch'egli venisse in Fiandra; che-passasse per Padoua; che fosse allogoiato du V. S.; c ch'esi pot al sine le rapisse più dalle mani, che dalla volonta la lettera scrittami. Diciamo il vero, il mio Signor Gualdo, Chi è lontano riman seminino nella memoria, e nell'affettione de gli amici. Ma io sti-mai sempre si affettuosa la volonta di V. S. verso di me, che mi parcua di poter credere, che niuna cofa, ne pur'il mar gelato di queste nostre Settentrionali contrade, potesse hauer forza dintepidirla. Torno alla lettera. La qual finalmente , ò data , o rapita , m' è stata carissima ; è due di fa solo mi su inuiata da Monsignor Vescouo d'Arras. Di cotesta Vninersità, di cotesti amice, e particolarmente del proprio stato di V. S. ho hauuto gran gusto d'intendere quel ch'ella me n'ha auussato. Ma come tralascio ella di far commemoratione del nostro buon vecchio Pigna? Forsei perch'egli s'è dimenticato di me? Io qui vinissima conferuo, e conferuero sempre la memoria di Padoua. Ne già quella delle mura Antenoree, ne dell'altre parti manimate, di cotesta Città, ma delle parti animate, e spiranti, che mi rappresentano di continouo gli antichi gusti de gli anni, ch'io vi spesi frà la dolce, e fruttuosa connersatione di tanti amici. Resta, che V. S. emendi il silentio passato nell'occasions di scriuer per l'annenire. Io innitato, rispondero;

18 Raccolta (IL Letter). In tanto si conferderò; e non imitato, promocherò. In tanto si conferuerà in me sempre l'antico affetto verso la sua persona, e la stima, c'ho fatta in ogni tempo della sua molta viriu. E le prego per sine ooni vero bene. Di Brujselles si 21. di Gennaro 1612.

-Al Signor Marchele Spinola , Caualier del Tofone , del Configlio di Stato di Sua Maettà Cattolica , e Maftro di Campo Generale del fiuo Efercito in Fiandra , a Madrid.

PER nobiltà di sangue, e per eminen7a di me-L rito, portò seco in Ispagna il Grandato V. Eccel. anche prima di confeguirlo. Onde non è marausglia, se da tutte le parti si concorre quasi à gara nell'applaudere à questo successo. E veramente si può stare in dubbio, qual sia per sentirne maggior piacere; ò l'Italia, che diede V. E. alla Spagna ; ò la Spagna , che conferisce in lei quest honore; o la Fiandra, che le hà somministrata la materia principalmente da merstarlo. Io posso affermare à V. E. che in questa Corte l'allegrezza non poteua apparirne maggiore; 🔾 qual sia la mia propria, non ho parole, che possano esprimirlo. Supplico V. Ecc. a gradire questo debole testimonio, che gliene inuio. E poiche douremo rihanerla presto qui fra di noi, allhora io spererò di supplir meglio con la viua mia voce al difetto presente di questa lettera. Io prego Dio intanto, cha V. E. conceda felicissimo ritorno, con ogni altra prosperita più desiderata. E per fine le bació humilmente le mani. Di Bruffelles li 10. d'Aprile 1622.

Al Signor Abbate Feliciano Segretario della Santità di Nostro Signore a Roma.

M Io interesse fu senza dubbio , come V.S. scri-ue , chè sì gran parte della Segretaria di Notero Signore passasse in mano di lei doppo la morte. del Signor Cardinal Lanfranco di felice memoria. Ma non ha potuto in me il mio proprio rispetto in. manicra, chio non habbia anteposto ad'ogn'altro quello di V. S. la cui virtu posra hora apparir molto meolio in si nobil campo . Di cotesto suo auanz amento io mi sono rallegrato con tutto l'animo , e ne vengo à dar hora à V. S. quel più viuo testimonio, che posso con questa lettera ; la qual si vergogna però di vedersi precorsa dall' offitio cortesissimo della sua. Net resto io non dubito punto, che del suo affetto verso le cose mie non siano per essermi dati quei segni da lei nelle occasioni future, che n'hò veduti sempre nelle passate. Trouerà immutabile V.S. in me all'incontro, e l'offeruanza mia solita ver-

fo di lei, e l'antico defiderio mio di feruirla. E le bacio le mani. Di Brusselles li 12 di Maggio

1612.

1.1

#### . Alla Signora Donna Giouanna di Sciaffencure Cameriera maggiore della Sereniffima Infanta · a Marimonte

Ono mie perdite quelle di V.S. Illustrissima, e I non ha ella senso, che in me non venga impresso dal singolar desiderio mio di seruirla. Può ella eredere per ciò, che il mio dolore si sia accompagnato intieramente co'l fuo nella morte della Signora Donna Vincenta, che goda il Cielo. Ma poiche Dio con feoni si manifesti l'hà chiamata à gli eterni riposi, come l'esemplarissima sua vita ci promettena, dobbiam consolarci nel suo passaggio, e non inuidiare à lei quella felicità, alla quale conuien, che s'aspiri da noi parimente, per render felici noi stessi ancora. Ho voluto nondimeno sodisfare all'obligo, che m'impone quefo successo in passare con V: S. Illustrissima il presente offitio di lieta condoglienza più tosto quasi, che mesta. E per fine le bacio con coni margior affetto le mani. Di Bruffelles li 29. di Maggio 1612.

# Al Sig. Caualier Tedefchi . a Verona.

HE non può in somma un'ostinata importunità?

Eccoui una mia lunga lettera al dispetto delle
mie occupationi, e più ancora del mio decoro, chenon vorrebbe, ch'io ricambiassi le triutali vostre gazzette di Verona, con queste nostre herosche mone di
Fiandra. Discorriamo dinque su'l serio. E per risponderui prima intorno all'armi d'Italia, noi qu'i speria-

ano, che le cose in coteste parti piglieran buona piega, e che finalmente cotesta guerra, ch'e stata sempre mista di negotiationi di pace, si conuertità in vera pace . Io per la mia parte così ne giudicio . E se ben, dico quello, che sento, confesso nondimeno, che dico ancora quel che vorrei. Vorrei la pace in Italia, perche potessero tanto più restar libere queste nostre armi di Fiandra, & effere tanto maggiori i progressi, che qui si vanno facendo con si gran beneficio della causa Cattolica. Ma di quest'armi, e di questi progressi, che si discorre costi fra voi altri? che se ne crede? forse, che shabbia voolia di nuona guerra dalla para te di Spaona, e di questi Prencipi? No veramente. E crediatelo à me, il quale e per ragion del carico, che manegoso; e per rispesto della considenza, che mi si mostra, hò orandoccasione di toccare il polso alle cose, e di saper le crisi di questi moti. L'insolenze de gli Heretici non si potenano più foffrire, doppo la noustà d'Aquisgrano, e di Mulen, e doppo quest ulsima di Giuliers, e molte altre non si manifeste, ma non men temerarse. La necessità dunque hà fatto muouer quest'armi, o il fauor della causa le ha fatte correr felicemente sin qui. Habbiamo restitusto il conorno a Cattolici in Acquisgrano; s'e disfatta la fortificatione di Mulen : e nel medesimo tempo si è entrate en varie Terre del Ducato di Giuliers. Quindi poi si è passato il Rheno, e doppo alcuni giorni di resistenza si e preso Vesel; Terra grossa, e di sito importante sopra quel fiume , nido d'Heretici ; Collunie d'ogni lor. setta; università done s'insegna la lor dottrina; la Geneura in somma del Rheno, perche quini ancora i dogmi di Caluino son quelli, che regnano, e gli habitanti per la maggior parte son Caluinisti. A questo TICTURA NE Segno

segno son hora le cose. E come disti, non si è haunte . pensiero qui di turbarle , ma di ridurle ad vna quiete , c'habbia ad'effere tanto più durabile, quanto sarà più honorcuole. In tanto restano attoniti sopramodo gli Heretici. E gli ha involti particolarmente in grandissimi sospetti l'hauer veduto in questa Corte su l'oscir dell'esercito gli Ambasciatori de gli Elettori Ecclesiastici di Germania, che vuol dir quasi di tutta la Lega Cattolica; & hauer veduto questo Ambasciatore di Spaona, e me ancora andar con l'esercito sotto Acquisgrano nella presente speditione, che s'è fatta. Hanno temuto in somma, e temono tuttauia; che questa sia vna collegatione di tutto il corpo Cattolico in fauor di Neoburg apparentemente, ma in sostanza à danno di tutta la loro fattione Heretica. La verità è , che dal canto nostro s'è voluto sostener Neoburg doppo effersi egli dichiarato Cattolico ; e s'è voluto reprimer l'ardire de gli Heretici, i quali s'haucuano di già con la speranza dinorato l'Imperio, e posti fra i denti, per così dire, gli Stati Ecclesiastici intorno al Rheno, o particolarmente gli Elettorali. In tutti i quali manegoi, quanta parte habbia haunta l'opera , e l' autorità di Sua Beatitudine, gli altri suoi Ministri lo sanno, e ne sò anch'io qualche cosa, benche mi confessi il più debol di tutti. Ma non debbo riputarmi oià il men fortunato. Ho haunto occasione di trattare in questa congiuntura cose grauissine, e d'hauer le mani in varie pratiche; L'uno tendenti, all'armi e l'altre alla conseruation della quiete; ma non discordanti pero frà di loro, poiche s'è preteso, che l'armi habbian à stabilir maggiormente in queste parti il riposo. Il che spero, che seguirà co'l dinino fauore. Non debbo riputarmi, dico, il men

ti men forunato quand'io considero, ch'oltre alla trattation de negoty ho veduto sormar quest esercito.

vedutolo visere in campagona, e marchiare ordinatamente, e che sopra le lancse e , le picche, & in bocca de moschetti, e cannoni si portana viscontione del
Mandato Imperiale contro gli. Heretici d Aquiserano. Ma non più. Che pur rroppo lunça diuenta bormai questa lettera, e troppo mi sono io dissusi in
ferir tanti successi di questa nostra arena militare di
Fiandra. Rippolio dunque, la mia persona di Nuntio, e lascio à voi la vostra di Gazzettante. E per
sine vi prego ogni bene, e contento. Di Brusselles la
10. di Settembre 1 614.

# Al Signor Marchese Spinola. a Vesel.

A mostrato il solito singolar suo valore V. E. nell'acquisto di Veste; & ha data nuona occasione alla Lega Cattolica d'hauerle nuoni oblighi d'un successo così importante. Io me ne ralleoro nel più affettuoso modo, che posso con V. Eccel. e come i tanto interessa nella particolar gloria di lei, e come tenuto per tante cagioni a desiderar prosperi auminenti a quell'armi, che difendon si buona causale. Piaccia a Dio di secondarle ogni giorno più ; che la mano di V. Eccel. che ha saputo con celerità così grande, e mettere inseme l'esercito, e condurbo contro i nemici, sia l'istrumento, dal quale habbia in queste parti a riceuere altretanto di vigore la Religione Catrolica, quamo essa principieta di sussitia all'impieta Heretica. Io diedi subto pieno raquaglio

guaglio alla Santità di Nostro Signore di quello, che fuveduto da me medesimo per quel poco tempo, chebet fortuna desser soldato anch'io di V.E. sotto Acquigerano. Hora inturo a sua Santità le relationi, che vengon da gli altri intorno a cotessi fesici progressi di V.E. e quelle particolarmente, che ne sa risonare la fana publica, degna tromba delle sue lodi. E per sine le vacio ruerentemente le mani. Di Brusselles li 12 di Settembre 1614.

#### Al Signor Cardinal d'Este. a Modona.

THE V.S. Illustrifsima potesse con ogni felicità, e condursi in Ispagna, e spedirsi da quella Corte, e ricondursi poi in Italia , niuno più di me l'ha desiderato, e niuno gode hora più di quel che fo io di vederne rinscito cost a pieno l'effetto. Di tutti questi successi so vengo a rallegrarmi con V.S. Illustrissma quanto più posso affettuosamente, ma sopra ogni cosa, chella del suo singolar merito habbia dato a quella Corte si chiaro saggio. Ch'oltre alla relatione particolare, ch'io ho haunta di ciò da Monsionor di Capua nell' ordinaria nostra corrispondenza, n'e volata la notitia in tanti modi su l'ali del grido publico , che V. S. Illustriss. non potena desiderarne più nobil testimonianza di questa. Piaccia a Dio di secondare le sue presenti prosperità di viaggi, e di negoty con un nuouo corfo di mille altri lieti successi in futuro, e di conseruar lungo tempo alla sua Serenissima Casa quell'ornamento, che le hà dato con darle l'Illustrifsima sua persona. E qui per fine io bacio a V. S. Illustrissima con ogni maggior riuerenza le mani. Di, Brusselles il primo di Nouembre 1614.

Alla

Alla Signora Donna Francesca di Clarut Ambasciatrice di Spagna . a Praga.

I A molto prima d'hora io sapeua, che una del-I le cose più desiderate dalla Santità di Nostro Signore era d'hauere il Signor Don Baldassare di Zunica in Roma per Ambasciatore di Sua Maestà Cattolica. Ond so non dubito, e bora non fia per effere altretanto grande il culto di Sua Santità per questosuc-cesso, quanto n'e stato prima grande il suo desiderio. Fra le publiche conseguenze, ond è resa quest'elettione si piena d'applauso, io non dourei fraporre alcuna consideration mia prinata. Contuttocio hauendomi qui V. Ecc. fauorito sempre con termini si cortese, e non meno il Signor Don Baldassare medesimo di lontano, e forza, chio senta grandissimo gusto d'un tal successo anche per mio proprio rispetto. Con V. E. io me ne rallegro con tutto l'animo, e tengo per fermo, chella sia per restar sodisfatta in maniera della stanza di Roma, che non le sia punto per dispiaceres Chauer lasciata cotesta di Praga. In tanto io sarè precursore di V. E. douendo seguire in breue la mia partita da questa Corte, e delle sue qualità singolari farò quella relatione anticipata, che debbo ; se ben sè imperfettamente, che ne resteranno più tosto ombreggrate, ch'espresse. Bacio per fine a V. E. rinerentemente le mani, e le prego ogni più desidera-

mente le mani, e le prego ogni più desiderata felicita. Di Brusselles li 26. di Settembre 1615.

24 2 19 h . . . .

Alla Signora Donna Catherina Liuia Contessa di Firstimberg . a Brusselles.

C H' io non dicamal di Germania ? come nò ! stra-depes sime; leghe eterne; montar, e scendere del continuo ; passar mille fiumi con mille pericoli ; neue. fino al ginocchio; venti, che fendon le labra, e le orecchie; e ch'io non dica mal di Germania ? Hosterie fuccide, Hostesse, che subito inlordano con toccar la: mano; stufe puzzolenti; vini, che tuttavia tirano al mosto; vinande piene di sperierie; e ch'io non dica mal di Germania ? Alloggiare hora frà Caluinisti, hora frà Luterani ; non poter dir Messa , nè vdirla nelle feste più principali; caminar mille giorni sen-Za trouare alcun luogo di qualità; e chio non gridi contro Germania ? Non creda pero V. S. Illustrisima, non creda si facilmente tutto quello, che scriuo. La verità è, che so non ho voluto dirle quasi niuna delle cose, c'hò scritte. Scherzo è stato il dirle; e mi parena apunto di scherzare tuttania fra le connersationi solite di Brusselles, e tuttania di far la persona di Corteggiano, in luogo di quella, che mi conuiene far hora di Via ogiante. Mi disdico dunque. Ho trouato trattabil camino ; leghe tolerabili ; passas il Rheno , & il Danubio felicemente ; Hosterie molto comode ; Hostesse amoreuoli , e che secondo lo stile del paese vorrebbono entrar meco a tauola; sufe tiepide, e politissime; vini molto saporiti del Rheno, e del Nacare; Caluinisti, e Lutherani, il cui Caluino, e Luthero non è altro, che il mangiare, & il bere: questi sono quei tanti mali , che sin hora hò patiti in Germania, e

nia, e che douro patire sino al mio arrivo in Italia: Benche di già tutto sarà paese Cattolico quello, per doue io passero da qui inanzi. Hora mi trono in Augusta. E sin qui per Dio gratia, ho fatto il viaggio prosperamente. Passai il Rheno a Spira, Città più nominata, che bella. Ho passato poi il Danubio a VIma: vaca Città inuero, e che molto m hà sodisfatto. Ma quest Augusta ha dell'augusto certamente ne gli edificy, nelle strade, è nel popolo; e per me credo, che la Germania non possa hauer Città più bella di questa. Qui mi fermero dimani , e seguitero poi verso Ispruch, il viaggio intorno al quale continouerò a dar quel rarguaglio, che debbo a V.S. Illustrissima, E le bacio per fine con ogni affetto le mani, pregando Dio, che le conceda ogni prosperità più desiderata. D' Angusta li 11. di Gennaro 1616.

# Al Signor Cardinal Vbaldini. a Parigi-

S.ILLVSTRISSIMA di già m'haurà letta nel cuore l'allegrezza, che nacque in me subito alla muna della sua promotione al Cardinalato. L'assetuo-sa mia seruitu verso di lei, esercitata in Roma da me prima con ossity prinati, e poi con occasione delle cose publiche si lungo tempo, mentre ella estata in Francia, o io in Fiandra, le hururà facilmente, anche senza l'espersione di questa lettera, restissato a pieno il particolar gusto, che n'hò sentio. Grande visira di gioria ha partorito a V.S. Illussrissi. L'essersi sopie su camento dalla promotione passata a questa. Quanta accidenti doppo son nati in Francia. Quanto grandi sono state l'ultime turbolenze. Onde tanto più ha potuto sa

ticar fruttuosamente V.S. Illustriss. in seruitio publico; e con tanto masorere applauso consequir quella dionita , chera meritata anche prima dal singolar suo valore. Della promotione so hebbi nuona su'l punto del mio partire di Fiandra, che fu a mezzo il mese pas-Sato. E se prima mi dispiacque di non ritornare in Italia per Francia, molto più m'e dispiaciuto cio doppo, per non effermi stato permesso, chio medesimo fossi lettera viua di quest'offitio. Per coteste Maestà 10 portana Breni della Santita di Nostro Signore, e lettere dell'Illustrissimo Signor Cardinal Borghese. Ma la tardanza del lor ritorno a Parigi, e la necessità del partire dal canto mio, fecero ch'io mi risolucsii a voltarmi in Germania; la qual risolutione presi per far il viargio in carrozza, e sfurgire in quest'aspra stavione l'alpi de gli Suiz Teri, e quelle scale immense di San Gotardo. Prima d'hora non ho haunta comodità di scriuere a V. S. Illustrissima. Hora piglio questa, che mi si porge in Augusta, e mi rallegro quanto più posso affestuosamente con les di vederla ascesa al Cardinalato; nella qual dignità io non dubito punto, ch'ella non sia per fur apparire al theatro di Roma così chiara la sua virtu, come chiara l' hà fatta vedere in tante occorrenze publiche a quel della Francia. Torno hora a me stesso. Dimani so parto d' Augusta, e di qua mo ne vo dirittamente a Ferrara per riuedere i miei , e le cose mie. Seguitero poi il più presto, che potrò verso Roma il viaggio, per riuerire i Padroni, ericonoscer la Corte. Dico riconoscere, perche doppo tanti anni di lontananza, e tanta mutatione di cose, quella Roma, che trouero, non sarà pik Senz'altro quella Roma, che lasciai. Cola sperò c'hauro accasione di riueder presto ancora, e servir V. S. Illu-Arifs.

firiss. e di godere i soliti suoi sauori. Ho hauuto sin qui piu felice viaggio, ch'io non pensaua. Poco shiaccio, e poca neue, e poco bissocio, el poca neue, e poco bissocio. La minor parte mi resta. Piaccia a Dio, che nonsia la più dissicile. E per sine a V. S. Illustrissima bacio humilissimamente le mani, e le prego ogni maggiore felicità. Di Augusta li 12. di Gennuro 1616.

## A Monfignor Gradenigo Vescouo di Feltre.

NCORCHE non pieliassi la penna, mi cor-rerebbe in mano da se medesima, perch'io hauessi a dolermi d'un silentio tanto crudele. Hauerni io scritto, e voi non hauermi risposto? Don'è ham tica vostra memoria di me? done la corrispondenza al viuo mio affetto verso di voi ? Da Brusselles vi scrissi ultimamente due lettere, dandoui parte cons l'una della licenza, ch'io haueua chiesta, e con l'altra, ch'io l'haueua poi ottenuta, E di già eccomi in Trento; che vuol dire alle porte quasi di Feltre. Dimani m'imbarco su l'Adice, e spero in un giorno, e mezzo di volar su l'ale di questo rapidifismo fiume a Verona. Quanto mi duole di non veder finita ancora la prigionia del nostro Tedeschi, e di non. poterlo hora godere in quella Città? Strani casi, che il mondo ci fa ogni di , ò prouare in noi stessi, ò patir ne gli amici. Non ho trouato qui il Cardinal Madruzzi, per esser egli hora a Rina. Sio fussi più li-bero, e la stagione migliore, tutte le catene del vostro Arfenale di Venetia non mi terrebbono, chio non dessi una scorsa a Feltre. Ma fate conto, che questa lettera vi porti una spirante imagine di me stesso. · Raccolta di Lettere

30 Vi abbraccio dunque strettissimamente, e vi prego a darmi qualche muoua di voi , doppo vn'interdetto di Separatione coss lunga. E poiche non potiamo essere insteme con le persone, voi accompagnate me co'l deliderio, e con l'animo, ch'io nell'istesso modo rimango tutto con voi; voglio dir con V. S. Illustrissima per finir pur la lettera con quell'honor, che la quali-tà sua richiede, e ch'io più d'ogn'altro le debbo. E per fine le prego ogni vera felicità. Di Trento li 23. di Gennaro 1616.

# A Monfig. Querengo. a Roma.

CCOMI alle porte d'Italia. Hoggi son giunto L a Trento, hauendo fatto sin qui, per Dio gratia, prosperamente il viaggio. In Brusselles hebbi la lettera di V.S. Reuerendissima, che mi rese il Segretario di Monsignor di Bari n io successore, mathebbi in tempo di partita, e fra occupationi si grandi, che per quanto corresse più volte la mano alla penna per rispondere, sempre ne fui disturbato. Rispondo al presente, e pur con mano Fiamminga, per così dire, non efsendo io ancora del tutto in Italia. Che V.S. Reuerendiss. con impazienza desideri di riuedermi, ciò è dounto all'impatienza del mio desiderio di rinedere, e sernir lei, e di participare col solito gusto, e frutto de dolcissimi suoi progressi. Delle mie scritture si parlera al-Phora: e confesso, che da les mambiro principalmente il. giuditio per meritarne a questo modo tanto più da gli altri ancora l'approvatione . Ma ripiglio il viaggio. Più fortunato quafi non poteua riufcirmi: esfendosi apena fatta vedere l'horrida famiglia del verno ; si pocha

sono state le neui, i ghiacci, le pioggie, & i venti. Vn verno in somma, si può dir, senza verno. Ma tho portato interiormente in me stesso con un aspra, or oscura nebbia di dolor, cho sentuo in hauer lasciata la Fiandra; cioè, quegli ottimi Prencipi ; quei Ministri di tanta stima ; quella Corte composta di tante nationi; quel paese praticato da me tanti anni; O vn numero infinito d'amici, c'hanno mostrato somma tenerezza in vedermi partire, e che l'hanno mossa equalmente in me nel partirmi da loro. Dimani, piacendo à Dio, m'incaminero verso Verona. Ho fatto il viavgio per la Germania in carrozza; e son venuto fendendo quel lato, che riouarda la Lorena, gli Suizzeri, e questa vicina parte d'Italia. Vsciy di Fiandra per Lucemburgo; e son passato per le Città di Spira, d Vima; d'Augusta, d'Ispruch, e finalmente son giunto a Trento. Ma non più per lettere. Il resto a bocca. Di vià veggo Roma con gli occhi del desiderio; e già comincio a dar sin di quà a V.S. Reuerendissima i primi abbracciamenti con l'animo. E le prego per fine ogni margior contentezza. Di Trento li 21. di Gennara 16 16.

## Al Sig. Cardinal de' Medici. a Fiorenza.

Acque alle grandezze V. S. Illustris. e doucmen di splendore, che dargliene. Onde non è marauiglia, se la sua promotione e seguita con infolsii applausi. So che prosesso, vengo hora con ogni più lumili affetto a rallegrarmi con lei di veder collocata in grado sa eminence i Illustrisima sua persona; e preso Dio, cha te venlei renda questo successo così felice, come al sacro Collegio, e alla Chiesa tutta è per riuscir fruttuoso. Vengo insieme a dar quella parte che debbo a V. S. Illustrissima del ritorno, cho satto di Fiandra in Italia, O a passar riuerente seusa con lei, se non ho potuto prima d'hora per l'impedimento del viaggio sodissare all'obligo del presente mio essitio. E per sine le bacio humilissimamente le mani. Di Ferrara li 8. di kebraro 1616.

## Al Signor Cardinal Gonzaga. A Mantoua...

T N Fiandra io dedicai con singolar dinotione la 📗 mia feruitù a V. S. Illustrissima quand'ella passò co'l Serenissimo Signor Duca suo Padre di gloriosa memoria per quei paesi, e quando ella venina destinata più testo alla profession Militare, che all Ecclefastica. Hora, ch'è seguita la promotione di V.S.Il-Instrissima al Cardinalato con tanto gusto di Sua Beatitudine, e con tanto honore del sacro Collegio, vengo anch'io a rallegrarmi nel più affettuoso modo, che posso con lei de questo successo. Alla publica alleore?-Za, che se ne mostra, ben può ella persuadersi, che corrisponde a pieno la mia prinata; e che niuno più di me goda in veder si ben cospirare insieme nell'Illustrisima sua persona, e l'eminenza d'un tanto grado, e lo splendore d'un si gran sangue. Io la suppli-co a scusar la tardanza di quest officio, non essendomi stato conceduto di passarlo se non hora in Ferrara, per hauermi trouato la nuona della promotione in viag oso, mentre so tornana di Fiandra in Italia. Et a V. S. Illustrissima per fine bacio humilissimamente le mani, e da Dio le prego ognalira masgior grandezza je felicita. Di Ferrara li 8. Febraro 1616.

Al Padre Maestro Fra Francesco Biuero dell'Ordine di San Domenico, Predicatore Spagnuolo di Sua Maesta Cattolica, e delle Serenisime Altezze di Fiandra a Bruffelles.

TI OGGI finalmente io son giunto a Roma; e subito ho voluto darne anuifo a V. Paternità. Lodato Dio mille volte, ch'io sono arrivato sano, doppo si lungo viaggio, e per si horrida stagione da viaggiare. Tuttania mi par d'esser rinchiuso nelle carceri delle stufe Alemanne; e tuttavia di balzar per l'alpi del Tirolo in carrozza. Se ben poi al fine ho hauuto; e stavione, e viavgio più felice, chio non pen-Saua, com ho significato per altre mie lettere a V. P. Dimani spero di baciare i piede a Nostro Signore, e - di far riverenza all' Illustrissimo Sig. Cardinal Borghese. A più bell'agio sodisfarò poi a gli altri oblighi della Corte; la quale, ò come trouo mutata! Benche apena io posso parlarne, essendoui apena giunto. ·Riceua dunque V. P. solamente questo mio primo auuiso per hora; ne le paia poca finez Za d'amore l'essermi so rubbato a mill'altre occupationi per darmi a questa. Io aspettana di riceuer qui lettere sue. Ma ,ò il conto de giorni, è l'impatienza del gusto m'hanno in gannato. Al Padre Confessore dell'Arciduca Serenis-Simo bacio affettuosamente le mani, & a V. P. prego per fine ogni vero bene. Di Roma li 26. di Marzo

#### Al medefimo, a Bruffelles.

EBBI poi le lettere di V. P. ch'io aspettana, e se Dene un poco più tardi, non però con minor piacere. Godo infinitamente, che il nuouo Nuntio habbia dato si buoni principi, e spero, che corrisponderanno sempre maggiormente ancora i progressi. Che di me sia per restar la memoria, che V. P. mi significa , debbo certo in qualche parte sperarlo : perche mi son partito di costà quasi più Fiammingo, che Italiano. Il Canalier Mafio Residente di coteste Serenissime Altezze mi visitò quasi subito, e simavini V. P. se habbiamo parlato di Fiandra, e se questo congres. so ha raunuato in me il senso de gli oggetti Fiamminghi. Ma per hora lasciamogli. Io fui poi raccolto con somma benignita da Nostro Signore, e dall Illustriffimo Borghese', ne potrei dire quata sodisfattione mostrano d'hauer riceunta del mio passato servitio. Il che mi fà sperare ; che non siano forse per lasciarmi otiofo in qualche nuova occasione, che nasca d'adoprarmi nell'auuenire. E di già si parla di due più prossi-mi impieghi; l'uno, cioè, della Nuntiatura di Francia; che necessariamente si deue prouedere ben presto; e l'altro di quella di Germania, che si tien per vacante anchessa, hauendo quel Nuntio dimandata licenza più volte. Il senso di Palazzo non si penetra ancora; ma quel della Corte sempre curiosa, e che molte volte elegge prima del Prencipe, par che destini sin'hora me più d'ogn'altro per l'ono di questi due carichi. In Germania i freddi, le stufe, e le tauoles mi fanno maggior paura, che non fanno i negoty. Al Lin-

bincontro molto più in Francia i negoty, che l'aria; e quel viuere. In tanti anni di Fiandra, non ho veduto altro da quel lito vicino, che procelle, tempeste, e naufragy nel mar di Francia. E tuttania resta, Minore questo Re, o poco fuori di Minorità ; e per confeguenza, o vacillante il gouerno, o in pericolo ma nifesto di vacillare. Ond ho ragion di temere quella sorte di pelago; il quale di sua natura anche e tempestoso, quand'e più quieto. Della Nuntiatura di Spagna, non habbiam che sperare, perche non si muterà Nuntio per un gran pezzo. Ma più tosto che viuere in otio , a me sarebbono cari tutti glimpieghi, non. che i due accennati, i quali sono de più riquardenoli, che possa dar la Sede Apostolica. In tanto mi riesce fuori di modo soggetta, e fastidiosa la presente vita di Roma; rispetto massime a cotesta, ch'io godena si libera, e si piacenole in Fiandra. Qui visite perpetue; corteggi frequenti; sonno, e cibo rubbato; vini , che peccan nel dolce ; aria, ch'eccede nel graue; conversationi, che finiscon nel ritirato; servitu senza condimento di libertà; e vita in somma tutta differente dalla passata. E quel ch'è peggio, non haurò què l'estate fresca di Fiandra, e quelle nostre vscite amenissime di Brusselles. Ma non più in questa lettera. Al nostro Padre Confessore i soliti baciamani. E per fine a V. P. prego ogni maggior bene. Di Roma li 10. d'Aprile 1616.

Oracolo dunque bisogna, che si sciolea l'enioma de le gle accemats due carichi. Intanto se qua che vivoles, o di gia siò con l'animo preparato. E per sine. Ma non ancora. Al Padre Confessore io scrissi da Spira; e mai non bò hauuta risposta. Procuri di sapere V. P. e la tettera gli capitò. Non gli bò poi scritto piu, perchio bò simuato, che siavo equalmente sue le lettere, chio scristo a V. P. E qui sinisco, e prego Dio, che tomo, e l'altro lungamente conservi. Di Roma li 15. di Giugno 1616.

#### Al medefimo. a Brufleiles.

FINALMENTE fu sciolto l'enigma. Eccomi Nun-tio di Francia ; e tutto di già co'l pensiero nuouamente fuori d'Italia. Ben sò, che V. P., il Padres Confessore, e tutti gli amici, e Signori miei di costà haurebbon voluto vedermi più tosto in Ispagna, come segui del Cardinal Carassa mio antecessore in Fiandra. Ma quella Nuntiatura non si pronedera per un pezzo, come bo già scritto; e nel resto competono insieme le conseguenze d'amendue i carichi, & in amendue ancora, si può dir, le occasioni di potere utilmente seruire alla Chiesa. Gran vantaggio hora è nell'uno, e nell'altro il veder congiunte con questi reciprochi matrimony così firettamente le due Corone. Io nonportero meco altri sensi, che quei del mio Prencipe; ne altri possono essere i suoi, che quei di Padre comune. E ben l'ha mostrato sin hora, non hauendo mas procurata cofa più viuamente, che di vedere uniti bene insieme i due Re; e da questi due poli del mondo Cattolico ben cofpirante l'uno con l'altro, pioner feli-

ci influssi di religione, e di pace alla Christianità in ogni parte. In Germania è dichiarato Nuntio Monlignor Visconte Cherico di Camera, Prelato Milanele di oran nobiltà, e di grandissima aspettatione. Quanto alla mia partita , bisogna che prima rinfreschi ; e ciò non potra effere, che all'entrar di Settembre. Io vorrei di già effer fuori di Roma; così temo questaria, e massime hora di Luglio, che il Sole qui non riscalda, ma cuoce. Onde sempre più dubito di dare in qualch altra ricaduta di nuono, che sia più pericolosa della passata, Ma cessino i mali augury. Della ricaduta annifai V. P. e ch'io n'era presto poi anche risorto. Della partita farò il medesimo, e della qualità del viagoio. Haurei desiderio di farne parte su les valere da Civitanecchia a Marsiolia, e pronare vn poco la nausea del mare, doppo i balzi delle montagne. Dubito però , che non vi sia per esser passaggio; e che mi conuerra misurar l'alpi della Sauoia, come ho fatto quelle de gli Suiz Zeri , e del Tirolo. Ma poiche mi tocca in forte d'aunicinarmi di nuouo alla: Fiandra, chi sa, che non possa ancora nascer qualche occasione di riueder V. P. in Parigi, è la intorno? E so ch'ella nudrirà volontieri parimente questa speranza dal canto suo. Intendo, che il Signor Duca di Monteleone, il quale hà condotta la Regina sposa a marito in Francia, restera parimente coi negoty del. Re Cattolico per qualche tempo appresso il Re Christianissimo. Gran Canaliere mi dicon tutti , ch'egli e, per bontà, gentilezza, e valore. E la qualità del l'impiego mostra in lui molto ben le prerogative del merito. To di ciò godo infinitamente per boccasione, c'haura di corrispondenza nelle cose publiche il mio ministerio co'l suo. Ne potrei dire il gusto , che sentirò anro ancora di vedere Ambasciatore di coteste Alte?-Ze in Parigi il nostro Signor Ferdinando di Buyscot, frescamente ritornato dall' Ambasceria d'Inghilterra. O' quante cose diremo, e di quante sorti! ma di Fiandra le più ; e non poche in particolare di Vostra Paternità, la quale anchorche lontana, faremo. presente a tutti i nostri congressi. E per fine al Padre Confessore bacio le mani, O a lei prego ogni vero bene. Di Roma li 15. di Luglio 1616,

Al Signor Cardinal Ludouisio, che su poi Papa Gregorio Decimoquinto. a Pauia.

O mi trouai di passaggio in Bologna per la mia Nuntiatura di Francia, quando venne l'aunisa della promotione di Vostra Signoria Illustrissima al Cardinalato. Di questo successo io mi rallegrai co'l Signor Conte suo fratello subito in voce ; e mi riferuar a passarne poi con lei stessa il dounto offitio qui da Ferrara con lettere. Ma non cosi tosto vi giunsi, che ricadei infermo d'una indispositione patita in. Roma. Hora, che per divina bonta io me ne trouo risorto, vengo a rallegrarmi nel più rinerente modo, che posso con Vostra Signoria Illustrissima di veder-. la collocata in quel grado, ch'era dounto anche prima , O alle sue così degne fariche di Roma, O a quelle, che doppo ella ba continouate si degnamente in. Bologna; che tanto più al viuo faranno in lei apparire l'eminenza del merito, quanto più ne gli occhi publici ella ne conseguisce hora la ricompensa del L ... ... 3

premio. Venos insteme a dar quel ragguaglio, chedeboo a V. S. Illustrissima della mia partita di qua in continonatione del mio viaggio. Nel quale procurere, che mi succeda di poterla riuerir di presenza; per riceuere particolarmente da lei, conforme all'ordine haunto in Roma, quell'instormatione delle costi di Lombardia, ch'ella stimerà più proportionata a gli ossiri, che douranno esser fratti da me per servitio publico in Francia. E per sine a V.S. Illustrissima bacio con ogni riueren, a le mani, pregando Dio, che les conceda tutte le prosperità più desiderabili. Di Ferrara li 21, d'Ottobre 1616.

A Monfignor Landinelli Vescouo d'Albenga.

DREVALSE al fin l'imparienza. Et hora lo confesso a V.S. Reuerendissima, perche veramente io party da Ferrara, prima, che fossi in termine di partirne. Ma che? non sarei mai guarito sotto I oscurità di quel cielo, & in quella conca di fango, e di canne. Mimbarcai in Po; ma presto me ne penty, perche mi pareua di ritornare indietro, in uece d'andare inanți; tanto lunga, e molesta mi riusciua quella nauigatione contro acqua. In modo che non vidi thora di mettermi in terra a Gualtieri. Quini mi trattenni cot Marchese mio Fratello tre giorni a ripigliare un poco meglio le forze; con le quali mi crebbe l'animo e seguitai poi il viaggio per terra, e venni in due s giorni a Cremona, in due altri a Pania, O in vno,e mezzo a Cafale di Monferrato. Con una lettica del . Sionor Prencipe di Guaftalla feci questo viaggio. In Cafale

Cafale passai il complimento, che bisognava col Signor Duca di Mantoua, ch'era giunto il di inanzi; O io me n'andai doppo a Trino, sette miglia lontano, e vi dimorai un giorno, alloggiato nella medesima casa, done si trattiene il Sionor Cardinal Ludoussio, insieme co'l Sionor di Bethune Ambasciator Straordinario di Francia, per occasione del presente trattato, ch'e in mano loro. Del trattato l'uno, el'altro mi diede parte; e me ne parlo molto a lungo ancora il Signor Don Pietro di Toledo Gouernator di Milano, che visitai in un luogo la appresso un miolio. E così sodisfatto, c'hebbi a quel ch'io douena nell'occasione di quei congressi, me ne venni verso Turino, doue son giunto in un giorno, e mezzo, appunto hoggi, che siamo alli sedici. E del mio viaggio sin. qui tanto basti: Della mia conualescenza, quello che posso dire è che di conualescente son fatto hormai sano. Ho ripioliato forze, sonno, appetito, vigor di spirito, allegria d'animo, e non mi manca altro ad esser intieramente sano, che il rimettermi un poca più in carne. Il che spero, che seguirà prima forse di passar talpi; le quali biancheggiano quà d'appresso, sparse di neue più tosto, che piene. Onde sarà facile hora il passarle; e sin qui la stavione non potrebbesser più fauoreuole al mio viaggio. Non hò trouato qui in Turino il Sig. Duca, essendo andata Sua Altez Za ad vn luogo chiamato Masino, ch'e lontano di qua venti miglia, doue sono per abboccarsi insieme il Signor Cardinal Ludonisio, Sua Altezza, & il Signor di Bethune. Nel resto per tutto il paese, doue fono passato , da Casale in qua , ogni cosa è in arme. L'accommodamento si tratta con gran caldezza: ma le dissicoltà ch'incontra son grandi ancora. Piaccia a Dio

Dio di ridur l'Italia alla prima quiete, e per intevesse mio parimente, perche fenza dubbio se non si depongon quesse arme d'Italia, riusciranno a me torbidis fuor di modo quesse principi della mia residenza di Francia. Qui in Turino mi sermerò tutto dimani. Sono hossite di Monssenor Nuntio, che mi trattacon bonore, & affetto grande; e spero in otto, o dieci giorni d'arriuare di quà a Lione. V. S. Reuerendissima intanto habbia memoria di me; ricambi il mio affetto con amor pari; e mi seguiti con l'animo in Francia; ch'io nell'ssesse se se se per spece bacio di curre con la volontà in Italia. E per sine bacio di curre le mani. Di Turino li 16. di Nouembre 1616.

## Al Signor Cardinal Leni. a Roma.

Roppo inuero hò tardato in dar conto di me a V.S. Illustriss. dopposchio party dalla Corte. Ma la mia nuoua indispositione di Ferrara, che per molti giorni mi tenne impedito, m'haura (come [peno) appresso la sua benignità in gran parte ancora scusato. Apena vi giunsi, che ricadei nuouamente infermo; e perche la ricaduta fu più tosto fastidiosa, che graue, penai più d'un mese a risorgerne. Finalmente poi cot duino fauore mi posi in viaggio, sin hora io bho haunto si prospero, che non haurei. potuto desiderar, ne stavione più dolce , ne strade più facili. Passas per lo Stato di Milano; e doppo essere vifeito de gli strepiti militari di Lombardia, venni a. Turino; & ho fatto poi il camino dell'alpi con somma piacevolezza, e di già mi trouo dentro alle porte di Francia in Lione, hospite di Monsignor Arсіневсо-1360

cinefcono. Súl Monsenese mi portarono in sedia i Maroni, che meritan il nome di camozze più tosto che abmoni. Vanno per le balze, come per terra pia as sono indurati al freddo, co al vento; e quanto sattristan gli altri, tanto s'allegran' esi di star frà il chiaccio, e la neue. La mia deuotione infinita verso V. S. Illustrisimase la sua singolare humanità verso di me mi sanno sperare, che ella sia per ricene pracere da questa brene relatione, che le ho data, e del buon viangio; che sin quì hò goduto, e della prospera sanità, con la qual mi ritrono. E per sine lebacio humilissimamente le mani. Di Lione li 29. di Novumbre 1616.

# Al Signor Agostino Pallauicino. a Roma.

JO scritto forse io prima a V. S. con la volon-I ta, ch'ella a me con la Penna. E veramente è eosi. Desiderai di scriuerle sin quando io era in viaggio , e poi al mio arrino a Parioi. Ma per vary disturbi m'hà bisognato differir quest ossitio si oltre ch'al fine mi son veduto preuenir da quello della sua cortesissima lettera. Che V. S. sentisse il dispiacere, che mi scriue per la nuoua ricaduta mia di Ferrara, io. ne sono così persuaso, che non potrei darne maggior. fede a me stesso. Troppo mi fauori ella in Roma; troppo mostrò d'amarmi. Ma di già sono in Francia; e digia in buon termine di fanita, Dio lodato.Ho goduto il più felice viaggio, che potessi desiderare: e da queste Maestà sono Stato raccolto con dimostratione di sommo honore, e benignità. Così tronassi io più quiete le cose di questo Regno! Gli huomori non posfone

possone esfere quasi più alterati in Corte, e suori di Corte, e sara miracolo inuero se non succede qualche, gran monimento. Se ben questi miracolo son familiari alla Francia; la quale in mille, e ducento anni di Monarchia, n'hà pronati altretanti, si può dire, di turbulenze. Il moto, e la quiete alternan lo stato degli altre Regni. In questo, ò non ha luogo la quiete, ò sparisce al medessimo tempo, che nasce. Ma per hora non più. Nonmancherà materia in somma da Relationi; e faremo poi il paragone di queste di Francia con quelle di Fiandra. E per sine a V. S. bacso mille volte le mani. Di Patergi si primo di Febraro 1617.

Al Signor Conte Annibal Manfredi Ambasciator

The E turbulenze di Francia, che mehanno fatto cadere in si lungo silentio con V. S. Illustrissima n hauranno fatto ancora per me la scusa. Giunsi a Parioi , che di già era preparata quest vitima commosione. Crebbero i tumulti in un substo ; si riempie di arme la Francia: e parue, che tutta fosse per andarne sossopra. Le tracedie militari, che s'aspettauano nel Regno, si convertirono poi in altre lugubri scene qui della Corre: O in questo presente stato di cose si go. de bora pur qual che sorte de quiete, ch'à me fà pigliar la penna , & emendare il mio passato errore di non hauere scritto per tanto tempo a V. S. Illustrifsima. Andai racquistando la sanità per viaggio, come le ho fignificato con altre mie lettere : e me l'ha poi stabilita la stanza qui di Parigi , done ho tronato il mio cielo amico di Fiandra: essendo così vicino quel pacfe

paese a questo, che quanto al clima non vi è quasi differenza d alcuna sorte. In Parigi godo i freschi medesimi, ch'io godeua in Brusselles; & hora questo Giu-gno di Francia non è quasi altro che un Aprile d'Italia. In tutto il resto sono diversissime le nationi, i co-stumi, e le Corti. Il primo mese della mia residenza di Fiandra pote quasi ammaestrarmi della vita, che fecero quei Prencipi in tutti i none anni , ch'io spesi in quel carico. Qui, benche mi ci hauessi a fermar noue secoli, un giorno di Corte mai non sarà simile all'altro. La reona l'oniformità, e qui domina il cambiamento; la si pecca nella troppa lentezza, e qui s'eccede nel troppo ardore; e si vede in sommal istessa contrarietà quasi in ogni altra cosa. Ma tutte le Corti, e tutte le nationi hanno le loro laudi, O i loro biasimi: e chi e ministro publico bisogna, che s'accomodi a quella temperatura d'humori ond'e composta ciascuna desse. In Francia dunque, per rispetto del variar continouo delle cose, succedono per ordinario grandissime nouità. Et in questi miei primi mesine sono nate di si grandi, e si strane, ch'apena quei medesimi posson crederlo, che si sono trouati presenti a vederle. Quasi in un subito s'e commossa da ogni parte la Francia in armi ; e ne sono vscite quasi altretante fattioni, quanti ne sono i governi; ma tutte le fattioni però con vary pretesti sotto apparente nome del Re. Sotto questo nome furono mosse l'armi, delle quali fu instigator principale il Concini Marescial d'Ancre, e l'altre di Neuers, d'Vmena, e di Vandemo in contrario: co'l medesimo titolo eran per mouersi quelle di molti altri Grandi del Regno, e quelle ancora de eli Voonotti: i quali fra le discordie del corpo Cattolico cercano sempre più d'aograndire la lor propria fattions

fattione Heretica. Ma il Re finalmente ha voluto effer Re, & ha fatto prenalere la Reale sua antorità in ogni parte. E per dire il vero , ( parlando hora del Marescial d'Ancre) qui non si poteua più tolerare la sua arroganza, e superbia. Onde al fine la Francia ha voluto il sangue di questa vittima, & ha bisognato in ogni modo sacrificargliela. Il che in qual forma sia succeduto, e con qual sorte di casi tragici, e fieri,ne saranno precorse in Italia di già le nuone. Et io confesso, che sentirei troppo horrore se in questa lettera volessi hora farne la relatione; potendo pur troppo bastarmi quello, che già prouai quando si atrocemente qui ne viai seguir lo spettacolo. Non giunsero improuisi a Roma però del tutto questi accidenti. Io scrissi più volte, che la violenza d'Ancre, per commun parere, non potena durare; e che quanto più lo portana in alto la sua ambitione, tanto maggiore si poteua aspettare il suo precipitio. Così ha finite le sue orandezze il Concini ; e si crede, ch'in forma tragica finira les sue ancora la moglie; stimandost, che ben presto ella debba effer fatta morire da questo Parlamento nella. piazza publica di Parigi. Ne si può dire quanto s'abborrisca la memoria dell'uno, e dell'altra, e specialmente per attribuirsi a loro quella separatione, chè seguita frà il Re, e la Regina sua madre; la quale con Somma prudenza, hauendo saputo non meno hora deporre, che prima sostenere il maneggio del Regno, ha giudicato meglio di ritirarsi a Blois, e di stare in quel luogo per alcun tempo. Ma il tempo stesso, e con breui termini (come si può sperare) fara sentire la sua virtu nel riunire insieme le Maesta loro di nuono. In tanto il Re hà preso in mano il gouerno ; e la morte d'un solo par , c'habbia placata l'ira di tuttoil

to il Regno, e fermata in ogni sua parte l'obbidienza: e la quiete. Con tuttociò resta l'humor bollente della natione, che per sua natura produrrà di continouo, com ho detto di sopra, delle nouità in abbondanza. Et oltre alla disposition naturale di quest humor si variabile della gente, bisogna considerare l'insirmità, che qui genera l'Heresia; pestilenza del Regno, e che I hà diviso in manifeste contrarietà di governi ; essendo l'Heresia di Caluino un'estremo del tutto opposto alla Religione Cattolica; e la Republica, che qui cercano di formar gli Vgonotti, un'altro estremo non men opposto alla Monarchia della Francia. Debbiamo perciò pregar Dio, che pigli la protettione di questo Regno, e principalmente hora di questo Re, che si troua in età così tenerà. In sua Maestà si veggono sin qui sensi di gran giuditio, e di singolare pietà. E nato Re, porta il nome d'un santo Re; O ha haunto per Padre un gloriosissimo Re. Che sono tutti caratteri da far riuscire lui ancora un grandissimo Prencipe. Per la conditione dunque de tempi, e delle materie, a me non è mancato sm'hora, e non manchera p.r l'auuenire similmente da faticare, Io mi sono accomodato già alla forma di questa Corte, o al vinere di Parigi ; e qui veramente riceuo ogni honore. La Corte è grandissima, & hora in particolare, che tutti i Prencipi, e quasi dnche tutti gli altri Signori più principali del Regno si trouano appresso il Re. Ma non si puo credere quanto grande è la confusione. E tanto è lontano, che si tratti di rimediarui, ch' anzi allora più diletta questa grandez Za, quando è più consu-Sa, e più strepitosa. Quel cacciarsi, non solo in camera, e non solo in vista, masu'l fianco del Re; e non solo i Signori grandi, e le persone di qualità considerabile, ma quelle

quelle ancora d'inferior conditione, si stima qui grandezza maggiore, e maggior pompa di Maesta. Io mi dispero qualche volta, perche all'vdienza non trono quasi spatio, che basti fra le mie parole, e l'orecchie del Re. Di si gran Corte ben'e degna stanza Parigi: e la Sena degno fiume d'una tanta Città: e degnissimo questo sito d'essere il centro domante di si bel Regno. Qui da infiniti villaggi grossi, con fertilissimi campi intorno, vien fatta corona a Parigi per ogni parte: e questa Città è animata da seicentomila, e più habitatori : onde non può hauere maggior proportioue un sito si ameno, e si fertile, con una Città si ampia, e si popolata. Ma nell'hauer'io continouato a scriuere tanto a lungo, mi vò pur accorgendo, che scriuo. Ingannato dal gusto, pareuami non di scriuere, ma di parlare a V.S. Illustrissima, e non d'essere in questa Roma di Francia, ma nella nostra d'Italia a seder con lei, e discorrere insieme con la solita libertà, e confidenza. Onde qui finisco, e le bacio con ogni affetto le mani. Di Parioi li 8. di Giuono 1617.

A Monfignor di Marcomonte Arciuefcouo di Lione, inuiato dal Rè Chrillianifimo Luigi XIII. alla Santità di Noftro Signore Paolo V. e che fit poi creato Cardinale da Papa Vrbano VIII. a Roma.

On potena la Francia dar più degna materi d'allegrezza all Italia, che imiandole di qui commutata la guerra in pace. E hene ha fatto cono forre questo Rè, che Dio l'ha destinato a gloriossimi cose; poiche doppo hauere in on subito ridotto il su

Regno in tranquillità, così presto i hà poi anche fatta godere a vicini; anzi pure alle parti ancora più remote della Christianità, la quale con le ferite d'Italia era insieme per veder piagata dall'armi quasi ogni altra Prouincia d'Europa. Lodato Dio mille volte d'un successo così felice. Del quale io vengo a rallegrarmi hora affettuosamente con V. S. Illustrissima, Sinsteme del frutto riportato dalle sue fatiche di Roma, c'hanno corrisposto si bene a' queste, che si son fatte nell'aggiustamento seguito in Parigi. E certo qui a me hanno fatta godere così gran parte questi Regi Ministri in tutto quel, che s'è negotiato, che la Santità di Nostro Signore non haurebbe posuto desiderar di vantaggio, ne quanto à segne de confidenza, ne quanto alle dimostrationi d'honore. A V. S. Illustrifsima io rendo parimente quelle affettuose gratie, che debbo, così per l'offitio della cortese lettera, ch'ellà s'e compiacciuta di scriuermi, come per gli altri pur se cortesi, che nella presente occasione ella ha voluto passar con sua Beatitudine, e con l'Illustrissimo Sionor Cardinal Borghese in tanto vantaggio mio. E può ben credere V. S. Illustrissima, ch'io qui sia concorso acelebrar insieme con gli altri le sue lodi altretanto per debito, quant'ella nelle mie costi ha voluto ecceder per gentilezza. E le bacio affettuosamente le mani. Di Parigi li 6. di Settembre 1617.

### Al Signor Agostino Pallauicinio. a Roma.

EBBO risposta ad una lettera di V. S. e niuna cofa faro più volentieri, che pagar questo debito.Riceuei la lettera in tempo, che qui stauamo su l'aggiustar le cose d'Italia; e sono state si grandi le mie occupationi da quel tempo sin hora, che non hò potuto risponder più presto a V. S. Carissima mi fu quella lettera; ne potres dirle con quanto gusto so legga sempre le cofe, che mi sono aunisate da lei. Noi qui ageiustammo le cose d'Italia, come ho accennato; e so, che V. S. haura goduto del particolar honore, che fie attribuito alle mie fatiche. In Ispagna non solo furono ratificate, ma con solenne trattato a parte furono anche meglio stabilite le cose medesime. In Italia poi l'esecutione ha fluttuate in qualche maniera; nondimeno (periamo pure, che tutta la negotiatione entrerà finalmente in porto, e che staremo fermi, e sicuroun pez-20, piacendo à Dio, su le ancore della pace. Ma che si dice costà frà voi altri di questa nostra grand' Assemblea di Roano? che se ne giudica? Poco di buono, a quel che m'imagino; si asgrauato d'humori, e fébricieante (per dir così) deue apparire non meno a voi altri lontani, che a noi presenti il corpo di questo Regno. Il Re di già con tutta la Corte si troua in. Roano. Io parto dimani; & il nostro ritorno sarà, secondo alcuni a Natale, e secondo altri, più tardi. Questo è il giro, che fà hora la sfera delle coses nostre di qua. Cotesta vostra di Roma mi pare immobile; si poche mutationi produce, ò si conformi per ordinario le suol produrre. Di nuono Nuntio di Spagna

gna si parla assai, a quel che viene scritto da varie s parti. Quanti deuono essere in carriera per guadagnare si ricco palio! chi nha il meglio? chi più s'auanza ? fauoriscami V. S. d'auussamelo, e d'amar mi al folto; ch'io per sine a lei bacio di cuore le măni. Di Parigi li 6. di Settembre. 1617.

# Al Padre Mutio Vitelleschi Generale de' Giesuiti

V. P. Reuerendissima, che sa le considerazioni publiche, e prisate, che m'interessan nelle cose della sua Compagnia, giudichera factimente quanto so mi sua rallegrato in veder hora ristabilito il Collegio in Parigi. Lodato Dio, ch'inspira a questo Rè sà degne risolutioni. Dignissima su questa, che S. Maestà piglio i mest passais in fauor della Religione in Bearne; O hora nun altra poteua esser più pristinosa di questa alla Chiesa in Francia. Io mi rallegro quanto più posso con V. P. Reuerendissima, di cosi satto successo, e non meno con me medessimo, posche gran, felicità del mio carico senza dubbio, ch'al mio tempo, e non senza l'interpositione demici ossi, conseguista da Chiesa in questo Regno si importanti vantaggi. Io ne bò date le debite lodi al Rè, che le hà gradite con ogni più vimo segno, e di Yelo verso la Religione, e di sima verso al Compagnia. Et io per sine a V. P. Reuerendissima bacio con ogni affetto le mani. Di Parigi li 28. di Febraro 1616.

Al

## Al Sig. Caualier Tedeschi. a Venetia.

I INALMENTE ho pur vostre lettere, il mio Tedeschi, doppo un si lungo, e si sfortunato silentio. Dal soprascritto le riconobbi prima d'aprirle; es sperai subito, che mi portassero l'auniso della vostra liberatione. Ma nel leggerle, hauendo inteso, ch'era più tosto mitivata, che finita la privionia, non hebbi quel gusto intiero , c'haurei voluto. Nondimeno so godo quante voi potete pensar da voi stesso, di vederui hormai si vicino a rihauere la libertà : potendo tenersi per libero (come appunto voi dite) chi. e conosciuto per innocente. Delle cose vostre ho procurato d'hauer notitia per tutte quelle vie, c'hò potu» to. Al Signor Bono Ambasciatore Straordinario della Republica raccomandai caldamente la vostra caufa , quand'eoli parti da questa Corte , per tornare a Venetia. E se di qua io potessi interporre qualch al-, tro mio offitio particolare per voi , o che fosse a proposito il procurarne qualch'ono dal Re medesimo, potete ben credere, che i miei saranno sempre disposti s e ch'io non mancherò di procurar quegli ancora di Sua Maesta. E di voi per hora non più. Di me si che dirouni ? Vn volume non basterebbe, non che vna lettera, per farni parte demiei successi. Party di Fiandra, doppo none anni di residenza. O mia Fiandra! o Corte! o paese goduto si lungo tempo » e con tanta sodisfattione! Entrai in Italia per la vostra Verona. Apena vidi Ferrara, & i miei. Giunto a Roma, non riconobbi quasi più Roma; si muoua trouai la Corte d'interessi, e di faccie; e si mutata la

ta la Città di Edifity, e di strade. Non vi fui apena comparso, che la Corte mi destino a questo carico, e poco doppo ne segui l'effetto per benignità de Padroni. Ma fe la Corte mi tratto bene d'honore, Roma mi tratto male di sanità. Cadei più volte ammalato; e senza dubbio ques caldi non esperimentati per tanto tempo ne furon la cagione principale. Se ben mi tratto poi anche peggio Ferrara in tempo d' Autunno, perche mi duro più di quaranta giorni una nuona ricaduta, che vi pati. Pur finalmena te, con più vigor d'animo, che di forze, continouai il viaggio; nel quale piacque a Dio di andarmi restituendo la sanita, e di farmela poi intieramente ricuperare in Parigi. E così eccomi in Francia. E fa hora vn'anno, e mezzo, che vi arriuai. Quali fossero qui le turbulenze al mio arrino; quali doppe siano state le mutationi, e quanto grande l'horrore d'alcune d'esse, ne sarà penetrata anche alle vostre carceri la notitia. E di me bastera questo ragguaglio generale per hora. Di voi, e delle cose vostre, aspetto migliori nuove. Ma rescite di carcere, e ci scriueremo allora più a lungo. O per dir meglio, vscitene, e fate poi subito un volo qua in Francia. O quante cose diremmo, e con quanto gusto! Ben doureste pagarmi kora in Francia quel , che non m'osseruaste già in Fiandra. Vedrete questo bel Regno; vederete questa gran Corte; e con grandissima facilità potrete vedere ancora l'Inohilterra , la Fiandra , la Germania al ritorno. Dalla prigionia, alla liberta. Voglio dire, she veniate a far prucua d'esser veramente libero, co'l peregrinar qualche tempo fuori d'Italia; poiche rinchindendoni subito di nuono in Verona, ciò sarà passar da una carcere più strete

stretta ad un'altra più larga. Muonaui anche la nofira amicitia; nella quale mi trouerete sempre constante. E per sine vi abbraccio con tutto l'animo, e viprego ogni vero contento. Di Parigi li 2. di Mangio 1618.

# Al Signor Giouanni Barclaio. a Roma.

TO conobbi V. S. molto prima di fama, che di prefenza. Le sue opere da me lette inFiandra me ne diedero particolare notitia. E si come allora ammirat il suo ingegno, così hora applaudo con gli altri alla sua pieta; che si manifesta al viuo co'l nuouo testimonio del libro composto da lei. Questo solo veramente restaua; ciò è, che la penna di V. S. seruisse alla buona causa. Dal che non è dubbio, che risulterà grand'honore alla persona di lei ; frutto grande alla Chiefa; confolatione infinita à Caitolici; e somma confusione a gli Heretici. Io per la mia parte non posso esprimere il gusto, che n'ho riceunto. Intendo, che di oia il libro è ristampato in Parigi, e senz'altro correrà per tutto con grandissimo applauso. Ma che diranno qui gli Vgonotti in particolare sopra il capitoto fettimo, done si chiaramente si pruona, che Clodoueo primo Re Christiano de Re Francesi riceue la fede in quel tempo, che secondo le loro opinioni, non v'era più Chiefa? Egregia discendenza inuero (quando ciò fosse) di Rè chiamati poi Christianissimi, e sigliuoli primogeniti, non di quella Chiesa, ch'era mancata, ma di quella, che donena risorgere in questo Regno per le bocche, e le penne immonde di Caluino, e di Beza? To desidero ancora sopramodo di sapere quel, che si dirads

rà di quest opera in Inghilterra; che senza dubbio sarà strepito grande in quel Regno. E la presatione sola bassa per sarbo. In tanto io rendo particolari grasse a V. S. dell'esemplare, ch'ella hà voluto inuiarmene; e le ne resto con quell'oblisho, che richede un tal dono, che viene da tal donatore. E le preso per simo ogni contentezza. Di Parigi li 15. di Maggio 16:8.

A Monsig. Cornaro Cherico di Camera, che su poi creato Cardinale da Papa Vrbano VIII. a Roma.

Osi è; lo confesso. A me toccaua di rispondere a V.S. Illustrissima, e l'haurei fatto, non meno per sodisfare al gusto, che al debito. Ma prima sui impedito da cerio male di segato, e l'occupationi poi m'hanno tirato sì oltre, chio mi veggo hora preuenuto di nuono da quest'ultima sua cortesissima lettera. Se posson valere queste ravioni, io restero scusato a bastanza; e se non gioueranno, mi confessero vinto da V.S. Illustrissima; vinto, ciò è, in queste dimostrationi esterne d'amore ; che nell'affetto interno , ben sa ella, che non può hauer vittoria alcuna sopra di me. Per godere il fresco, e finire di confirmarmi nella prestina sanità, io mi trouo appunto hora in villa. Vinni cinque giorni sono a Noesi, casa di campagna del Signor Cardinal di Retz, lontana da Parigi quattro leghe picciole di camino. La stagione hora non può essere inuero più diletteuole per villeggiare;ne la villa, done mi trono, più delitiosa, per goder la stagione. E'fabricata questa casa in un sito eminente; ha giardini ; hà boschi ; hà pianure, e colline ; e questa sorte di scena non può esser più bella , per che non può esser

Piss

più varia; offerendosi a gli occhi , hora tutte queste cose insieme, T hora ciascuna a parte con tal diletto, che la vista medesima alle volte resta confusa, non sapendo in qual modo più dilettarsi. A tante vaghezze ne manca una sola , ch'è l'acqua. Se questo luogo hanesse fontane, sarebbe forse il più delitioso di Francia, e potrebbe quasi superar San Germano, casa del Re, ch'e qui appresso una lega. Ho veduto anche San. Germano con quest'occasione. Il sito è in collina, a veramente non può effer più bello. Ha particolarmente di Regio alcune discese grandissime di scale ballaustrate, ch'in doppio ordine maestosamente spiccandosi dal Palazzo calan giù per lunghissimo tratto sin quasi al par della Sena; la quale ini sotto nel piano con lenta fuga và poi dolcemente serpendo, e con. molti giri il suo corso dolcemente ancora incontrando. Non si possono imaginare in somma paesi più amene di questi. Ne qui sono le colline, come da noi, erte, scoscese, & horride in molte parts, e se pur vestite, vestite d'un verde squalido, e seminino. Ma queste verdeggianti colline di Francia, ritenendo quel color vino di primauera tutto il tempo, che stanno verdi, sinalyano soauemente, & hanno tramezzate campagne immense, ch'ondeggian con la medesima soauità; onde le vifte son tali, che molte volte bacchio nons le può seguitare, è l'una è sempre più vaga, e più desiderabil dell'altra. In questo luogo del Signor Cardinal di Retz io mi son trattenuto sei giorni. Haurei poluto fermarmici vn pcco più ; ma e giunto l'ordinario di Roma, che mi richiama dimani a Parigi, per cacciarmi forse nuouamente di la , e farmi trasfeaire alla Corse a Monfeo : luogo pur anche bellissima per la qualità del sito , de giardini, e de gli edifity. Da MonMonfee , tornata , che sia la Corte a Parigi, potrebbe forse andar poi il Re a Fontanableo; casa la maggiore, chabbiano i Rè di Francia in campagna, ma senza vista, perche è situata in un grandissimo bosco, tutto piano, e tutto popolato da un numero infinito di Cerui, ch' è la caccia più familiare de Re. Questi trè luoghi di Campagna, ciò è Fontanableo, San Germano , e Monseo sono i più vicini a Parioi , e doue la Corte più si trattiene; la qual subito gli conuerte in Citta; si grande è il numero della gente, che d'ordinario seguita il Re; e tanta quella, che per occasioni straordinarie in ogni tempo, e da ogni parte si tira dietro la Corte. Io ne sono stato pur fuori questi sei giorni ; e particolarmente fuor di Parigi; che co'l suo strepito vasto di tanto popolo, e di tante carrozze, e carrette, qualche volta m'aggira gli occhi, e mi stordisce l'orecchie. Mentre io godo questo riposo, e questo silentio, eccomi a rispondere alla lettera di V. S. Illustrissima, eccomi tutto con lei; e ben son tutto con lei, posche le hò fatta parte così minuta di questa villa, e di me medesimo in questo tempo, che l'ho habitata. E ciò basti per bora di me, e di cose prinate. Quanto alle publiche nostre d'Italia, vergo quel, che V. S. Illustrissima ne scriue, e quel che ne temé. Io nondimeno resto nelle mie speranze di prima; e confido, che doppo un si buono agguistamento nelle cose di terra, sia per cessare ancora ogni nouità in quelle di mare. Il che piaccia a Diò di far succedere quanto prima; e che la nostra Italia impari dalle miserio di questa ouerra a goder tanto più da qui inanzi le felicità della pace. Noi qui hora viniamo in altissima quiete; ma quiete però di Francia, che non suole hauer altro di certo, che l'incertezza. Come il mare quara do è

do è più tranquillo, non è però men profondo, ne meno esposto al furore delle tempeste ; così la Francia, quando più promette tranquillità, allora conuien meno fidarsi di quel che promette. Ma intanto goderemo la presente bonaccia, e lasceremo alla Diuina prouidenza gli accidenti futuri. Gran perdita habbiamo fatta qui hora con la morte del Signor Cardinal di Perrona. Era l' Agostino di Francia, era uno de maggiori ornamenti del nostro secolo; sapeua tutte le cose; e chi l'udiua in una scienza, haurebbe stimato, che non hauesse fatto mai altrostudio, che in quella sola. Torno alla lettera di V. S. Illustrissima prima di finir questa mia. Veggo glaugury, ch'ella mi fa conl'andata di Monsio. d' Amelia in Ispagna, e riconosco la solita sua partiale volontà verso le cose mie; che tanto fa lei ecceder nel desiderio, quant'io manco dalla mia parte nel merito. Io prego Dio, ch'a quelle di V. S. Illustrissima conceda in brene ogni più felice successo; e per proprio suo susto, e perche la sua nobilifsima Cafa , Seminario di Porpore , possa ben. presto goder questa ancora nella persona di lei, che si pienamente n'e merueuole. E per fine le bacio conooni più viuo affetto le mani. Di Noesi li 22. di Settembre 1618.

# Al Signor Cardinal di Retz. a Monseò.

DOATO Dio, che fà godere alla Francia vn Rè di tanto zelo, e pietà. E ben si conosce questo hora più chiaramente, che mai, hauendo sua Maestà voluto tirare appresso della Real sua persona pochi fà il Signor Cardinale della Rosciasocò nell'offisio dò grangrand Elemosiniere del Regno, & hora V. S. Illustrissima nel maneggio delle cose più gravi co'l porla frà s Ministri del suo Consiglio segreto. Di questa elettione non occorre, ch'io mi ralleori con lei, perchella godendo in se stessa della singolar sua virtu, non cerca oli applausi esterni; ma ben me ne rallegro infinitamente co'l Re, con la Francia, con la Religione, el con me medesimo. Co'l Re, per la lode, che ne riporta: con la Francia, per l'utilità, che n'aspetta: con la Religione, per l'appoggio particolare, che se le aggiunge: O al fine con me medesimo, perche hauend so desiderata a V. S. Illustriss. con si vino affetto la dignità del Cardinalato , non posso non goder sommamente, cha questo grado di tanta eminenza si con-giunga insieme un'impiego di tanta riputatione. Di questo successo io daro il conto, che debbo alla Santità di Nostro Signore, e non dubito, che sua Beatitudine non sia per sentirne singolar contentezza, e per commendarne con particolar lode ancora sua Maestà. lo pensaua di venire hora in persona a Monseo: ma gli auussi, che giunsero qua intorno alla partita del Re per Soesson, mhanno fatto differir la venuta. Dico differire: perche non conniene, che resti otioso il letto preparatomi da V.S. Illustrissima con tanta benignità : desiderandio in ogni maniera, e di vedere Monsco, e di goder in quel bel sito particolarmente i fauori di lei, come gli bo coduti questi giorni pur anche nella sua villa delitiosissima di Noesi. Bacio per fine con ogni riuerenza le mani a V. S: Illustrisima, e le prego ogni maggiore, e più desiderata prospersea. Di Parioi li 24. di Settembre 1618.

#### Al Padre Arnulfo Giesuita Confessore del Rè Christianissimo. a Soesson.

L viaggio di V.P. a Blois non hà invannata punto l'aspettatione. Ch' al fine le difficoltà combattute indarno dalle ragioni bumane de gl'altri, ba bi-fognato, che cedano al viuo Zelo delle perfuafioni re-ligiofe di lei. Io defiderai con impatienZa l'andata, e con impatienza il ritorno; e perciò non meno impatientemente ho sofferto di non essermi poi trouato in.. Parigi quando vi giunse V. P. Pensai dopo di trasserermi io stesso alla Corte; ma si seppe subito, che il Rè staua per mouersi, onde non ho potuto più differir quest'ossitio. Vengo dunque a rallegrarmi affettuosamente con V. P. del felice esto, chà haunta la sua negotiatione con la Regina Madre; se bene io spero di douermene rallegrar molto più di presenza, quando più in particolare sapra quello, che solamente ho inteso sin'hora in generale per fama. Con V. P. mi rallegro pur anche infinitamente della resolutione presa da sua-Maesià di porre il Signor Cardinal di Retz nel suo Consiglio segreto. Successo inuero, che torna in tanto fauor della Chiefa, che la Chiefa medesima non poteua desiderarne alcun altro in maggior sua riputatione, e wantaggio. V. P. mi conserui al solito l'amor suo; ch'io a lei prego per fine ogni bene, e contente. Di Parigi il primo di Ottobre 1618.

## Al Sig. Paolo Gualdo Arciprete di Padoua...

TO due lettere di V.S.; I una scritta, el altra animata. Questa ho letta nel volto, e nelle parole del Signor Gionan Battista suo Nipote; equella nell'offitio cortese della sua penna. L'animata mi rappresenta timavine di lei stessa ; e la scrittura mi rinuona la memoria delle cose di Padona. Ne potres dirle il oufto, ch'io ho sentito dell' vna, e dell'altra, e particolarmente di vedere in Parigi il Sig. Giouan Battista appresso il Signor Angelo Contarini nuouo Ambasciator Veneto. Di giá shò goduto più volte; e particolarmente uno di questi giorni egli venne a trouarmi, e dimorammo un gran pezzo insieme, e parlammo di mille cose. Ma le più furono intorno alla persona di V.S. & a quelle di cotesti nostri comuni amici. Quanto godo della vecchiaia immortale del nostro Piona! Mi par di vederlo, e d'vdirlo : com anche il nostro Dottor Liuello, con quelle sue dolci, esaporite facetie; e mi par di vedere, e devdir gli altri similmente, che mi son nominati da V.S. Cr in questo punto m'assale una fiamma di desiderio il più ardente del mondo d'effere in Padoua. Se ben dopo venti anni trouerei senza dubbio molte cose mutate, e molte altre del tutto muone. Della risolutione presa dal Sig Ottaniano Bono di ritirarsi in Padona a far vita prinatasio hebbi indity chiari sin quand'egli fu a questa Corte. Felice lui, c'ha saputo eleggere un tal riposo, e più felice nell'hauer pos eletta, per goderlo, vna tale stan-za! Per lui non e dubbio, ch'e grande acquisto, vn'acquisto di si gran quiete, ma non può esser già senza perdetas

dita, e preginditio della Republica, che resta prina d'un Songetto di tanta stima. Ne potrei dire a V. S. in che degna opinione egli partisse di Francia : e quanto viua resti qui tuttauia la memoria del merito, e valor suo. Ma felice lui , torno a dire, che dal fluttuante mare delle cose publiche, ha nauigato in un porto si tranquillo di quiete prinata! Egli vinera da qui inanzi a se stesso, che vuol dire al godimento delle virtie sue medesime. Da qui inanzi sarà fuori da ogni aoitatione ciuile, e fuori delle tempeste particolari nostre d'Italia. Non vdirà più lo strepito dell'armi d'Europa, che si vanno mutando da luogo a luogo, più tosto che deponendo; ne le querele fra i Prencipi, che si spefso con le gelosie loro anche in pace si fanno guerra. Non vedra più tanti infelici naufragi, , che suol produrre l Egeo delle Corti , allora più infido , che par più sincero: ne prouerà in somma più quelle tante perturbationi, e molestie, cheforza di patire in questa cicca, e tumultuosa notte del mondo a chi stà inuolto nelle oscure, e per lo più, tragiche rappresentationi del suo theatro. Godasi pur dunque il Signor Bono cotesta aurea quiete, ch'egli s'o eletta, ch'io per me non solamente olsene daro lode grande, ma glien hauero insieme grandissima inuidia. Pre go V. S. a baciargli affetuosamente le mani in mio nome, & a diroli, che lasci per me ancora vii angolo di stanza si dolce, per quel tempo, che Dio inspiri me parimente a saperla godere. A gli amici, V.S. dispensi in mio nome mille baciamani, che mi vengon dal cuore : e riceuagli prima di tutti gli altri ella stessa. E le prego per fine ogni maggior bene , e contento. Di Parigi li 12. di Decembre, 1618.

## Al Signor Cardinal d'Este. a Modona.

TO mi tronai all'Assemblea di Roano, quando se-I gui la morte del Signor di Villeroy. Tutto questo Regno, che veniua rappresentato allora da si grand'Assemblea, se ne dolse, come di publica perdita; C ogn uno esalto in quell'occasione i suoi meriti con grandissime lodi. Non potenano poi effer celebrati in pulpito da più deona tromba di quella del Padre Cotton: ne su le stampe da più nobil compositione di quella del Signor Pietro Mattei. Ma hora, che V.S. Illustrissima parimente le fà risonar nella nostra linqua con traduttione si bella, e di tanto pregoio, cresce in modo la gloria al Signor di Villeroy, O insieme alla Francia tutta, che ne il Signor di Villeroy haurebbe potuto desiderar di vantaggio alla sua morte per sopraumere a se medesimo; ne la Francia porrebbe rallegrarsi hora d'alcuna cosa più, che di veder cospirare l'Italia con lei all'immortalità di questo suo si eminente Sovoetto. Stimana il Signor di Villeroy grandemente l'Italia, & a me lo mostro coli più volte, e delle cose della nostra natione parlana simpre con molto gusto. Anti il di prima, che succedesse il caso repentino della sua morte, io haueua tratzato con lui in Roano a lungo delle differenze, che correuano allora nelle cose d'Italia sopra l'esecutione dell'aggiustamento, che se n'era preso qui in Francia; e mi ricordo, ch'egli mi disse con un'assettuosissimo 7elo del ben publico queste parole. Facciamo di grafia questa pace d'Italia, ch'io per me subito moriro voientieri. E come s'egli hauesse fatto un presaoio apunto de

64

to di morte a se stesso con tali parole, cade infermo la notte medesima, e poco dopo mori in breuissimo tempo. Che se ben'egli non vide eseguito, lasciò nondimeno aggiustato in modo l'accommodamento delle cose d'Italia, che n'haur à sentita poi quella consolatione in Cielo, che non pote prouarne intieramente qui in. terra. E ben si può credere, che di tante fatiche da lui fatte per seruitio publico in questa vita, Dio oli faccia goder largamente hora la ricompensa fra gli eterni riposi dell'altra. Gran Ministro di Stato inuero! Il più consummato sensa dubbio di tutta la Francia; e doppo la morte di Don Giouanni d'Idiachez, si può dire anche di tutta la Christianità. E parena appunto, ch'egli fosse l'Idiachez Francese, e baltro il Villeroy parimente Spaonuolo; tant era la similitudine trà loro in tutte le cose. Erano coetanei; s'erano nudriti l'uno, e taltro sin dalla gionentu in grandissimi affari; l'uno, e l'altro piegana al seuero; in amendue gran costanza, gran fede, e grandissima integrita; & erano stati amendue molto composti, e molto equali in tutto il corso delle attioni loro prinate, publiche. E come se la natura hauesse voluto ancora effigiare i corpi loro con qualche similitudine, come haueua effigiati gli animi, erano amendue di statura picciola, e quasi di una conforme proportione di membri. Io non ho veduto mai Don Gionanni d'Idiache?. Ma gli huomini di grand'eminenza si veggono, e si conoscono in ogni parte con le relationi, che ne fa risonare per tutto in mille modi la fama. Et hora il gusto, chio ho preso nella commemoratione di questi due, m'ha fatto allontanar più, che non pensaua dal principio di questa lettera. Lo ripiglio dunque, e torno alla traduttione di V. S. Illustrissima. Ne potrei dirle

dirle quanto se ne pregi il Signor Mattei; poich'ec li vede esser non più sorestiere in Italia,ma cittadine le feriture; e farsi talt per opera di chi poteua assai ho norarle anche solamente col leggerse. Iomedesimo gli hò dato il volume, ch'era desimato per lui. Dell'altro, che venina per me, io rendo quelle più riuerenti gratie, che posso a V.S. Illustrissima; com'anche del fauore di si bemigna settera, ch'ella s'è degnata di scrivermi in quest'occasione. E le bacio per sine humilissimamente le mani, pregando Dio, che le conceda ogni maggiore, e più desiderata selicità. Di Parigi li 26. di Decembre 1618.

# Alla Regina Madre. ad Angolemme.

VANTO siano desiderate dalla Santità di Nostro Signore le prosperità della Francia, es per benefitio proprio di questa Corona,e per quello, che ne derina a tutta la Christianità insieme, ha procurato la Santita sua di mostrarlo in ogni occorrenza. E si come niuna cosa sa maggiori le felicità ne Regni, che la concordia fra le persone Regnanti; così ha desiderato sua Beatitudine con sommo affetto di veder seguire un intiera unione fra Vostra Maestà, O il Re suo Figliuolo. A questo fine ha offerto viuissimi prieghi a Dio di continouo; & hà ordinato qui a me, ch'al medesimo effetto io douessi interporre in nome suo gli ossiry, che bisognassero appresso il Re, e similmente appresso la Maesta Vostra, com ho fatto di già più volte. Hora quanta afflittione siano per cagionare nell'animo di sua Santità i monimenti , che si preparano in questo Regno, dopo essere vscita Vostra Mae-

Seminary Google

Maestà di Blois , facilmente ella stessa potrà giudicarlo. Io non ho mancato di sodisfare subito dopo questo successo a gli ordini di Sua Beatitudine qui co'l Re, hauendo esortata, e supplicata Sua Maesta con ogniefficacia a voler dal caneo suo disporsi a quella corrispondenza d'amore, & a quella perfetta riconciliatione con V. Maestà, che per tanti rispetti si deue desiderar, che passi dall'una, e dall'altra parte. Ho tronata nel Re vn ottima dispositione; e non dubito punto, che l'haurebbe mostrata equale ancora Vostra Massea, io hauessi potuto in persona passar con lei un simile officio. Ma poich'io non posso allontanarmi per hora dal Re, piolio ardire di supplicare humilissimamente Vostra Maestà a deonarsi d'ascoltare in mia vece il Padre Berulle, che viene a trouarla per l'effetto, ch'egli stesso tesporrà di presenza; & a voler presupporre, che tutto quello, che le fara detto da lui, esca dalla bocca propria di me medesimo. E' di già molto ben noto alla Maesta Vostra il singolar zelo,e ginditio di questo Padre; ond'io mi son rallegrato infinitamente dell'occasione, che gli è data di venire a trattar con lei . N'è dubito punto, ch'ella non sia per odir volentieri le sue proposte, e per riceuere benionamente etiandio i suoi consioli, poiche faranno senza dubbio intieramente in dirizzati alla gloria di Dio, al ben publico della Fracia, or alla sodisfattione particolare di Vostra Maestà. Sperò, che Dio benedirà il suo viaggio, e fauorirà la sua negotiatione; massime douend essere appoggiata a quella del Signor di Bethune, Caualiere di tanta prudenza, e bonta; e che presto la Francia haurà occasione di rallegrarsi, co'l veder riuniti più che mai gli animi di Vostra Maesta, e del Re, e legati coloro in, più stretta denotione, e fede che mai quegli insieme di

tutto il Regno. Del che so prego Dio col più intimo del mio affetto. E per fine a Vostra Maestà bacio humisssimamente le mani. Di Parigo li 12. di Mar-Zo 1610.

## Al Signor Paolo Gualdo Arciprete di Padoua.

C Eppi la partita del Signor Gio. Battista nipotes di V.S. inanzi alla risolutione del partire. Confesso, che il pensiero non mi piacque. Esser sugoito di Francia, prima, che vi fosse, si può dir, giunto? E forse, che non meritan le cose di questo Regno, e di questa Corte d'essere osservate con particolare attentione. Che il peregrinare in paesi esterni, per non impararui altro, che a saper riferire, tornando a casa, le riuiere, le campagne, le selue; i monti, le piazze delle Citta, il numero, & il vestito de gli habitanti, ciò non è altro, che un pigliar cognitione di cose mute, Genanimate, e che pascon più oli occhi, che l'animo . Chi và fuori del suo paese a vedere il mondo, voglio, che m'ofserui principalmente i costumi delle nationi forestiere; le nature de Re ; le qualità de loro Consigli ; le forze loro ; le leggi de Regni ; lo stato della Religione ; come sia mista l'autorità del comandare con la forma dell'ubbidire; come si stia co'i vicini; qual sia l'humor peccante in ciascun gouerno; e qual sarebbe il rimedio, sevi potesse hauer luogo la medicina. Tali, e si fatte cose concernenti il gouerno vorrei, che m'osseruassero, e mi possedessero ben le persone, che girano il Mondo. Come l'anima a noi dà l'effere; così il gouerno dà l'efsere a Regni. Onde a questa parte bisogna applicar l'attentione, e questa procurar di sapere. Tutto il resto ha del materiale; come in noi pure non hanno moto le membra, se non in quanto l'anima le fà muouere. Ma il gouerno de'Regni non può effer compreso in un giorno, o due. Vi bisogna studio, e lo studio vuol tempo . E se tutte queste cose si ricercano in alcuna parte, si ricercano in Francia; ch'e uno Stato si grande; si diviso in materia di Religione; si spesso agitato dalle discordie civili; c'ha vna delle mas oiori Corti d'Europa, O vno de più riguardeuoli gouerni del Mondo,... con tant' altre sue proprietà degne d'effer considerate, che gli anni non basterebbono per venirne in quella cognitione, che conuerrebbe. Ma sopra tutte l'altre sue qualità proprie, quella delle continoue mutationi, che vi si veggono, è vnica, e singolare. E se per farsi atto a maneggi publici, niuna cosa può giouar più, che il weder molti publici auuenimenti; cedano pur tutti gli altri paesi alla Francia, perche la Francia in questa parte può seruir di scuola a tutti oli altri paesi. Qui dunque bisognaua, che il Signor Gio. Battista si trattenesse almen tutto il tempo, che durerà l'Ambasceria del Signor Contarini. V.S. di già vede, che memorabil caso egli haurebbe potuto offeruar nel principio del suo arrino a Parigi, in quest escita si inopinata di Blois della Regina Madre, che genera qui una commotione si graue. Quanto vorrei poter effere co'l nostro Signor Bono! per discorrere cosi hora con lui di questo successo tanto improviso, come già due anni sono trattauamo dell'altro si inaspettato, allora che pur la Regina si ritirò da Parigi. Grand'accidente senza dubbio gli parerà questo. Grande per se medesimo, e maggiore per le publiche consequenze. E di già qui noi siamo all'armi, or alla vivilia di strani casi, sei Dio non hà compassione della Francia. Ma lascio la Fran-

Francia, e venoo alla lettera di V. S.; che m'è stata resa si tardi, ch'è una vergogna. E pur s'io desidero l'ali ad alcune lettere , le desidero particolarmente a quelle di lei ; tanto m'è caro ogni nuouo testimonio dell'amor suo, e tanto gusto m'apporta ogni nuova commemoratione delle cose di Padona. Quanto al Tedeschi, ben mi parena di poter credere, ch'egli non hanrebbe haunto cuore di venir quà. Mane anche si deona più di scriuermi, non che di poetare in mia lode. Mhà tutto rallegrato V.S. con la mentione del nostro Monsignor di Feltre. E un secolo hormai, che il crudel non mi scriue. Bella scusa di quel sito Boreale; per non far la residenza di verno! lo l'hò fatta noue anni in Fiandra, e non mi vi sono agghiacciato. Che s'io torno mai in Italia, aspetti egli pure. Ma sospendo le minacce per hora. Al Signor Bono mille baciamani affettuosissimi, e mille rinouationi d'inuidia di cotesta sua si dolce quiete di Padona; ch'a me vien fatta parere ogni di più dolce, e dalla prinatione per se medesima,e dalla contrarietà di questa mia si strepitosa vita di Francia. Et a V. S. prego ogni maggior contentezza. Di Parigi li 20.di Marzo 1619;

Al Padre Pietro Berulle Superior Generale della Congregatione dell'Oratorio in Francia, che fu poi creato Cardinale da Papa Vrbano VIII. ad Angolemme.

T At Case in a circ to to to to

A fatto un giro la lettera di V.P. prima deffermi refa. Da Turs è andata a Parigi, e da Parigi è tornata a Turs, doue ultimamente so usuns per varie occorrenze publiche, e per inuito particolare, che n'ho haunto da Sua Maestà. Io l'ho letta con sommo gusto; & ho ringratiato Dio mille volte del. buon termine, in che si truouano, le cose della Regina Madre; e c'habbia spetialmete fatto cader tanta parte di questa negotiatione in mano di V. P.; il cui singolar zelo, e prudenza promifero sin da principio quei felici effetti, c'hora di gia appariscono. Io non hò ancora veduto il Re; ma hoggi, ò dimani spero, che potrò negotiare con Sua Maestà. Intanto ho hauuta piena notitia dello stato, in che sono le cose da questa parte; e senza dubbio la venuta costà del Signor Prencipe di Piemonte non potrà se non giouar grandemente per leuar l'ombre, e rimetter la confidenza, e condurre il tutto con maggior facilità all'oltima perfettione. Ben può credere V.P., chi o non manchero di continouare i miei propry offiti, e che gli farò cospirar con quelle, che s'interpono ono da tutti i buoni; accioche possiamo veder finalmente succedere questa unione intiera fra il Rè, e la Regina sua Madre, e con la quieta domestica nella Casa Reale, stabilirsi tanto più la tranquillità publica in tutto il Regno. E per fine a V.P. prego ogni vero bene. Di Turs li 14. di Giugno 1619.

Alla Regina Madre. ad Angolemme.

O M. E. niuna costa affliggena più l'animo della Santità di Nostro Signore, che l'odire ques se nistri incontre, che passimuno fra Vostra Macsta, et i Rèsuo Sigliuolo, e che tenemano si alteraso il riposo di questa Ragno; così niuna potcua consolar maggiorme-

te Sua Beatitudine, che I hauer nuona dell'accomodamento seguito fra le Maesta loro, e veder tornata insieme la Francia al suo tranquillo stato di prima. L' allegrez Za di questo successo è riuscita poi anche maggiore a Sua Beautudine per hauerne riceunto l'anniso dalla Maestà Vostra medesima, e con tanti segni di confiden ane d'affecto. Dal congunto Breue potrà vedere Vostra Maesta quel che le risponde Sua Beatitudine, e dall'annessa lettera, quanto s'honori il Signor Cardinal Borghese dell'offitio, che Vostra Maestà s'è compiacciuta pur'anche di passar seco nell'istessa materia. Questa occasione fà ardito me ancora a pigliar la penna per rallegrarmi con Vostra Maestà d'un auuenimento cosi felice; al che sodisfo con ogni senso d'animo più denoto, e per la consideratione in se del ben publico, e per la prinata mia singolar rinerenza verso la Real persona di lei medesima. Piaccia a Dio, che da questo successo si prospero ne seguano molti altri non meno lieti, e che fra le felicità generali del Reono s'accrescano sempre più le sodisfattione proprie di Vostra Maesta. E le bacio humilissimamente les mani. Di Turs li 4. di Luglio 1619.

## Alla Regina Madre. ad Angolemme.

D Egn A inuero della singolar prudența di Vostra Macstà è la risolution da lei presa di venire a Turs ella stessia, per riunirsi interamente qui co'l Rè suo Esgliuolo. Alla Francia non poteua risplendere giorno più felice di questo. E ben si può credere, cha sia per mostrar bora altretanta allegrezza in goderio, quanto sè veduto prima ardente si suo desideria E A nel-

nell'aspettarlo. Io assicuro Vostra Maestà, che non poè trà esser maggior il piacere, chè por riceuerne la Samtità di Nostro Signore, e che non saranno state lette gran tempo sà con si gran gusto lettere alcune da Sua Beatsitudane, come queste ultime, che le porteranno un' auniso tanto desiderato. Supplico Vostra Maestà a degnarsi di permettere qui hora a me similmente, che stra questi publici applausi, so possa farle apparire si prinato mio giubilo; hauend so preso ardire di sarlo precorrere in questa lettera, sinche più degnamente sio possa esprimerlo con la mia propria presenza. E per sine a Vostra Maestà bacio humis si simmente le mani. Di Turs li 18. d'Agosto 1619.

#### Al Gran Duca di Tofcana.

L ritorno della Regina Madre appresso il Re suo Figlsuolo hà rallegrato infinitamente i cuori di tutta la Francia. Ne si può dubitare, che Vostra Altezza per tanti rispetti, e di sangue con le Macstà loro, d'interesse con questo Regno, non sia per farne suo proprio ancora, e de suoi Stati il piacere. Io vengo perciò a passar quel deuoto offitio di congratulatione , che debbo con Vostra AlteZza d'un si importante, e si desiderato successo; a procurare il quale, sì come la Santità di Nostro Signore non poteua hauer l'anime pià disposto, così non potena esfere più efficace topera, che Sua Santità ha voluto, che s'interponesse a questo fine da me in nome suo. Con ottima sanita giunse qua la Regina hieri l'altro , e dal Rè fu riceunta con ogni dimostratione più viua di rispetto, e d'amore. Io prego Dio, che quanto Vostra Altezza goderà di questo auuentwenimento sì prospero della Francia, tanto la Francia possa goder di qualch altro, che aggiunga mone prosperità a Vostra Altezza. E per sine le bacio immilissimamente le mani. Di Turs li 7. di Settembres 1619.

## Al Signor Caualier Marini . a Parigi.

DERCHE non vidi V.S., il mio Signor Canaliere, I al mio partir per Fontanableo! che senz'altro v' haurei, ò condotto meco, ò rapito. Se ben credo, che il vostro venire sarebbe stato effetto di volontà, e non di forza; stimand'io che sareste venuto volentieri a veder Fontanableò, che tiene il prime luogo fra le car se Reali, c'hanno i Ro di Francia in campagna. Ma se non ho posuto goder la vostra conuersatione, ho goduto almen quella de vostri versi nell'armonia della vostra dolce Sampogna. Per istrada questo è stato il mio gusto; & hora, che stò fermo,questa è la maggior ricreatione, chio habbia. O che vena! o che purità ! ò che pellegrini concetti! Ma di tant'altri vostri coponimenti, che sono di già, è finiti, è in termine di finirsi, che risolution piglierete? Gran torto inuero sareste alla gloria di voi medesimo ; alla liberalità d'un Re così grande ; alla Francia, & all Italia cospiranti in un voto stesso, ò più toste emule nella participatione de vostri applausi, se ne differiste più lungamente la stampa. Sopra tutto ricordateni, il mio Canaliere, di gratia ( come tante volte v'hò detto) di purgar l'Adone dalle lasciuie in maniera, ch'egli non habbia da temere la sferza delle nostre censure d'Italia, e da morir più infelicemente al fine la seconda volta con queste ferite, che non fece la prima con quelle alere, che fauefauolosamente da voi saranno cantate. Confido però, che non vorrete effere homicida voi stesso de vostri parți. Fra tanto goderemo il suono di questa soane Sampogna. In fronte della quale, perche hauete voluto voi porre quella lunga lettera, ò più tosto Apologia, alle Achillini, o al Preti? Troppo hauete abbassata la vostra viriu, e troppo honorato il liuore de vostri maleuoli. All'inuidia il maggior castigo è il disprezzo; e mai saetta non ferì il Cielo. Chi è giunto alla vostra eminenza, non deue far caso alcuno di quattro, o sei ombre vane, che non concorrono a comuni applausi di tutto il theatro. Chi mi trouerete voi di grand huomini antichi, ò moderni in qualsiwoglia professione, ch'in sua vita non habbia haunto de gli emuli? E fra i Poeti, lasciando i più antichi, e parlando de più moderni, che noi medesimi habbiam conosciuti, il Tasso, O il Guarini, non hanno prouato anch'essi i denti della malignità, e dell'inuidia ? E nondimeno, chi si ricorda più delle oppositioni fatte a'loro Poemi,o chi no se ne ride? Viuono hora, che sono morti; e così è succeduto a gli altri grand'huomini in lettere, o in arme, O in ogni altra professione, e scienza. La posterità in somma è quella che da la vita, e la morte a gli ingegni; di la ne vien la vera sentenza; e da quel tribunale incorrotto, & incorruttibile bisogna aspettarla. E tanto basti in questa materia. A bocca il resto. Se bene io penso di fermarmi qui in Mulen tutta la settimana presente, per godere un poco piu questa. buon aria, e questo bel sito. A Fontanableo son di già Bato vna volta, e dimani vi tornero. Gran cafa inucro, e degna d'un tanto Re! Benche sono più case inseme aggiunte l'una all'altra in vary tempi senza ordine alcuno; onde di tutte viene a formarsi una vasta mole

mole indivesta, e confusa; ma questa medesima confusione è piena di grandezza, e di maestà. Il sito è basso, & ha più tosto dell'horrido; massime in questo tempo, che la campagna non è ancora verde: Giace in mezzo d'un'ampia foresta, e s'alzano intorno alla casa varie colline coperte di sassi,che si come non rendono frutto alcuno alla terra, così non porgono diletto alcuno alla vista. La foresta è piena di cerui ; 🔾 perche questa è la caccia, che più frequentano i Re di Francia, perciò vien nobilitato questo sito, poco nobile per se stesso, da si vasta habitatione, e si maestosa. Non vi mancano però giardini bellissimi; & oltre alla prima fontana, che diede il nome alla casa, ve ne sono molte altre, che l'abbelliscono grandemente . Ma perche non date vna scorsa qua voi medesimo? Grungerete anche a tempo di veder più d'una volta Fontanableo prima, ch'io torni a Parigi. Intanto da questa mia lunga lettera, e scritta in conualescenza, V.S. vedra il piacere, ch'io ho preso in participar della sua conversation di lontano, già che non ho potuto d'appresso. E per fine le prego ogni bene, e contento. Di Mulen li 7. d'Aprile 1620.

Al Signor Prencipe di Vademonte. a Nansì.

O ME Vostra Eccellenza in ogni virtù hà superata l'aspettatione della sua età, così hà voluto anche vincere, si può dir, se medesima nella generosa risolutione d'andare in sì teneri anni a trauagliar nell'armi in Germania. Ma poiche Vostra Eccellenza nel pioliarla si muoue da un sine si degno, comè e il serur alla causa Cattolica; perciò non si può dubiare, che che Dio no sia per somministrarle, e forze sopra l'eta e fortuna superiore ad ogni pericolo. Vada ella durque selicemente, chio spero di veder riccuuto poi quà il su ritorno da applansi anche mosto maggiori, che no sono hora questi: che accompagnan la sua partita. Rendo a Vostra Eccellenza intanto quelle più viue gratic, che posso della cortesissema di striuermi in questa occasione. E le bacio per sine con ogni maggior assetto le mani. Di Parigi it 15. d'Aprile 1620.

# AlSignor Prencipe di Bozzolo. a Bozzolo.

A morte di Monsignor Vescouo di Manteua, che sia in gloria, ha privata la Chiesa d'un gran Prelato, la Casa di Vostra Eccellenza d'un grand ornamento, e la mia d'un Signore, e parente, che da tutti quei del mio sangue era riverito con sommo affetto. Ma poiche da Dio viene ogni casò humano, bisona anche sottoporre al suo diumo volere tutte le considerationi, che porta seco il viuere, & il morire. A Vostra Eccellenza io rendo infinite gratie della parte, civella ha voluto darmi di quesso succepis che quanto porta in se di mestitia, altretanto è accompagnato da me con viuo sensò di condoglienza. Qui ella trouerà in me sempre volonta pari all'obligo, chio hò di servita: E per sine a Vostra Eccellenza baco affettua samente le mani. Di Parvo i li 22. d Aprile 1620.

## Al Signor Cardinal Borgia. a Roma.

O party sì obligato a' fauori, che mi fece in Fiandra il Signor Don Inico fratello di V.S. Iilustrifsima, & a quelle, che si degno di compartirmi nella Corte di Roma ella stessa,ch'io debbo desiderar sempre ogn'accrescimento di grandezza alla loro Casa, e rallegrarmi con sommo affetto di vederne i successi. Pieno di conseguenze importantissime è questo d'essere destinata al presente V.S. Illustrissima da Sua Maesta Cattolica al gouerno del Regno di Napoli. E non sò inuero qual campo più degno potesse aprirsele per esercutar la sua singolar prudenza, valore, e per farne hora goder quelle pruoue a sì nobil Regno, chella in Roma n'ha fatte apparir in tante occasioni a così gran Corte . Supplico V.S. Illustrissima a gradir quest offitio di deuota congratulatione, chio vengo a passar co lei nella presente occorrenza; O a continouarmi l'honor di prima della desideratissima sua protettione, e gratia . E qui per fine le bacio humilissimamente le mani. Di Parigi li 22. d'Aprile 1620.

Al Signor Tobia Mattei, Gentil huomo Inglese.

a Brusselles.

NELLE amicitie, chi più si ricorda, più ama. Dunque cedami V.S. in assettione, poiche sa un secolo hormas, chi a me non giunge più segno alcun della sua ; la doue in diuerse unanere i co n-hò dati molti a sei della mia. Anzi posso dire d'essermi trassormato

con l'animo nella persona sua propria in questi ultimi tempi. A questo modo passas con V.S. in Inghilterra; fui in Londra; corsi i pericoli del giuramento; ne riportai con lei poi una gloriofavittoria; e con lei al fine tornai in Fiandra; e mi truouo hora con l'animo in sua compagnia pur similmente in Brusselles. Manon voglio creder però, ch ella nel silentio ancora, non parli fra se stessa di me qualche volta. Hora io scriuo aV.S. per occasione della venuta costà del nostro Signor Daniele; che sarà lettera animata, e supplirà con la viua voce doue mancasse questa mia scritta. Ma V.S. ch'è vn Viisse Inglese, quando vorra ella stessa dar vna scorsa nuouamente qua in Francia? Venga di gratia, mentr'io son qui . Se ben qualch' altro m'ha detto, ch'ella non vuol più ne viaggi, ne Corti; e che non pensa ad altro, che a godere una vita quieta. Se ciò fosse vero, o quanta inuidia le porteres! Quanto desidero anch'io di far da qui inanzi mio il tempo, che si lungamente ho speso sin hora per altri! Gli anni volano il mio Signor Tobia, e la vita nostra con loro. Come ne siumi vnonda porta via l'altra, senza più far ritorno; così nella vita humana un giorno fa sparir l'altro, e non rinasce mai più quello, che tramonto. Vorrei dunque, senz'aspettar di vantaggio, poter anch'io fuori di questa scena di cose publiche vinere a me stesso, O alla tranquillità mia privata. Ma faccia Dio. Challa legge della sua volontà bisogna sottoporre l'obbidien-Za de nostri sensi . E per fine a V. S. bacio le mani . Di Parigi li 9. di Magoio 1620.

### Al medefimo. a Bruffelles.

N On più guerra fra i nostri affettivil mio Sionor Tobia. Hanno di già combattuto a bastanza. E poiche il suo non vuol cedere al mio, resti la vittoria del pari. E ben può credere V. S., ch'a me non dispiacerà di riccuer da lei un equal contracambio d'amore. Hieri io ricenei la sua lettera; & hongi io scriuo a lei nuouamente. Quanto al libro Spagnuolo dell' Audifilia, accetto l'offerta, e n'aspetterò quanto prima tefecutione. Qui non se ne truouano; e benche e ne fossero, l'esemplare di V. S. porterà seco lo spirito non solo di chi l'hà composto, ma di chi l'hà letto, e sara maggiore per conseguenza il frutto, che faro nel leggerlo anch'io . Son valent' huomini veramente gli Spagmuoli nelle compositioni spirituali; e non so come la lingua ancora porta con se maggior pefo con la sua graustà per imprimer le cose. D'Italia nondimeno il nostro Bellarmino fà godere anche la sua pietà nelle opere spirituali, come hà fatta sentir la dottrina in quelle di controuersia. Hora è vscita una sua operetta dell' Arte del ben morire, che certo mi pare vtilissima. Insegna a ben morire insomma; arte senza dubbio Regina dell'arti, perche non succedendo ben questa, che giouerebbe thauer anche più perfettamente poste inopera tutte l'altre? Come chi hà superato mille scogli, e tempeste in mare non può dire d'hauer nauivato felicemente, se prima non giunge in porto; così fra l'onde, e le procelle de casi humani alcun non si vanti del vinere sino all'esito del morire. Mando une semplare del libro a V.S., potend io credere, che non le ne sia capitato sin hora alcuno. Nel resto perche da lei mi si niega d'hauer parte in cotessa soaue quiete, nella qual mis signissica di voler viunte da qui inanzi; ? Quant io la conosco più desiderabile di quest altra vita i si firepirosa, e si torbida de maneggi publici, e dele Corti, tanto ne cresco egni di più in me il desiderio. O giorno selice, se mai vi giungo! Ma non più. Che il pensa troppo alla privatione, comuerte il desiderio spessevolte in tormento. E per sine a V.S. bacio le mani. Di Parigi si 4 di Giugno 1620.

## Alla Regina Madre. ad Angiers.

I NEINITA fu l'allegrezza, che fenti l'anno paf-fato la Santità di Nostro Signore in vedere, che fi fosse stabilita vna si buona riconciliatione fra Vostra Maesta, & il Rè suo Figliuolo nell'abboccamento loro di Turs. Sperò allora in particolare la Santità Sua, che Vostra Maestà fosse in breue per venire a fermarsi appresso la persona del Re, e chia questo modo hauesse ad apparir tanto più t'unione de cuori loro ca quella delle persone; & a confermarsi tanto più la pace del Regno con quella della Casa Reale. Ha poi veduto Sua Santità, e con grandissima afflittion d'animo, che non solo non è seguito sin hora un bene tanto desiderato, ma ch'anzi le prime diffidenze sono andate risorgendo, e dalle dissidenze i perscols pur'anche di prima; anzi tanto maggiori, quanto sempre doppo le infirmità sono più pericolose le ricadute. Duque mi comando vitimamente Sua Santità, ch'io facessi qui col Re in nome suo quegli offity, che richiedeua una materia così importante. Onde in conformità

di quest'ordine io parlai pochi di sono a Sua Maestà. e l'esortai, e pregai con ogni più viua istanza a procurar dalla parte sua di rimettersi in ogni migliore intelligenza con Vostra Maestà. Rappresentai al Re quanto ciò era dounto a Dio, alla natura, al suo Regno, alla Christianità, alla Religione qui in Francia, or alla medesima Religione fuori di Francia; ma particolarmente hora in Germania, doue gli Heretici procuran d'opprimerla, e doue Sua Maestà ha promesso con seoni di tanta pietà di soccorrerla; il che sarà quasi impossibil che sequa, mentre durino queste divisioni domestiche del Regno. Il Re mi rispose, c'hauena procurato sempre di dare ogni sodisfattione a Vostra Mae-Ità; che sapeua di non hauer mancato mai di renderle il dounto honore, e rispetto; che più volte prima I hauena inuitata a voler venire appresso di se, e pur di nuono hora per trè volte col Signor di Blenuille; e concluse, che non desideraua cosa maggiormente, che di vinere in ogni più perfetta corrispodenza, vnione con lei, e di fargliene apparir ogni più affettuofo, e più chiaro segno. Questo fu l'offitio, ch'io feci in nome di Sua Beatitudine co'l Re, e questa la risposta, che da Sua Maesta mi fu data. Hora per sodisfare all'intiero comandamento di Sua Beatitudine resterebbe, ch'io medesimo potessi passar l'istesso offitio con Vostra Maestà. Ma poiche le presenti occorrenze mi ritengono qui appresso il Re, suppliro con questa lettera a quel ch'io non posso con la persona. Vengo percio a rappresentar parimente a Vostra Maesta le considerationi accennate di sopra, per le quali Sua Santità l'esorta, e la preva con ogni affetto possibile a procurar dalla parte sua di rimettersi in quell'unione di sensize di volontà co'l Re suo Figlinolo, che richiedon

tanti rispetti, e del seruitio particolare di questo Regno, e del ben publico della Christianità; e sopra ogni cosa ad enitar per tutte le vie possibili (com io ho ricordato similmente qui al Re)ogni occasion di venire all armi. Nuno sa meglio di Vostra Maesta qual sia la natura de mouimenti ciuili; quanto resti prino di libertà, doppo effere cominciati, chi fu prima libero a cominciargli; e quanto sian pernitiosi voualmente à vincitori, & a'vinti. Del che fanno hogoidi una deplorabil fede le piaohe della Francia medesima; essendosi introdotta particolarmente qui l'Heresia fra l'armi ciuili, e co'l fauor di quest'armi hauendo procurato poi sempre di crescer maggiormente, e di stabilirsi. E ben. conosce Vostra Maesta, che non potena esser inniato quà dentro alcun più grave castigo di questo ; sapendo ella molto meglio di me, che non tendon qui ad altro gli Heretici, ch'a formare un gouerno di Republica direttamente opposto alla Monarchia temporale del Re, nel modo, che n'han formato di gia vn'altra direttamente contrario alla Monarchia Spiritual della Chiesa. Come dunque fra le guerre civili, e massime fra le discordie del Corpo Cattolico di questo Regno è nata in esfo, e cresciuta sempre più l'Heresia; così con la pace publica, e particolarmente con l'unione dell'istesso Corpo Cattolico, s'ha da procurare d'abbassarla, e distruggerla; e di quest'unione deue esser l'anima il Re, fatto una cofa stessa con Vostra Maestà. Queste son le considerationi, cha poste inanzi, prima a se medesima Sua Beatitudine, e c'ha voluto poi, ch'io rapprefenti in suo nome al Re, & a Vostra Maesta. Io haurei desiderato infinitamente, com ho detto, di venire in persona a mettere in esecutione quest'officio publico, O a dar qualche seono anche in tale occasione a Vostra Matatmosts.

Maestà della prinata mia rinerente sernitu verso di lei. Ma poiche cio non mi vien permesso, ho prevato Monsignor l'Arcinescono di Sans a compiacersi di sodisfare al primo officio in mio nome, e d'entrare a parte etiandio del secondo; e percio supplico rinerentemete Vostra Maestà a degnarsi di prestaroli quella fede, che presterebbe a me stesso. E certo che Sua Beatitudine sentirà ousto particolare di veder, che il Re habbia posta in mano di Sovoetti così eminenti come son questi, c'hora inuia a trattare con la Maesta Vostra, ed un Prelato massime così degno, com'e Monsignor di Sans, una negotiatione delle maggiori senza dubbio, che gran tempo fà si presentassero in questo Re-gno. Io prego Dio, che la faccia riuscir felice; e ch'a Vostra Maestà conceda ogni prosperità più desiderabile. E per fine le bacio humilissimamente le mari. Di Parigi li 3. di Luglio 1620.

### Al Rè Christianissimo.

Non potena succedere a Vostra Maesta cosa di maggior gloria, che doppo essersi vedute correr vittoriose le sue armi, si vedesse guasi ad un tempo restar delle proprie armi di lei untoriosa la sua pierà. Che tutto questo ha fasto apparir Vostra Maesta in pochi giorni, abbattendo ogni oppositione, e vincende, si può dire, l'istessa vittoria, con l'hauer poi data la pace al suo Regno, e stabilita una riunion si felice con la Regna sua Maesta. Onde si potrebbe siare in dubbio, qual di due Re così memorabili habbia voluto hora imitar maggiormente Vostra Maesta; ò il Re suo Padre nella gloria dell'armi; ò il Re San Luigi, à cui

h di Googl

ella porta il nome, nell'eminenta della pietà. Io che preuego l'allegretza, che la Santita di Nostro Sionore è per sentire di così satti successiveno a rappresentaria sin da hora alla Maestà Vostra per una delle maggiori, che la Santità Sua habbia prouate, mai, o ardisco insieme d'aogiungere a quest'ostitio publico il mis pruato in segno della mia deuatissima servità verso di lei. Colmi Dio Nostro Signore queste felicità presenti della Maestà Vostra d'altre muoue, e più grandi nell'aunenire. E le bacio hamississimanente le mani. Di Parigi li 16. d'Aggsto 1620.

### Al Signor Cardinal di Retz. alla Corte.

A combatuto meglio V.S. Illustrissima con les forza de consigli, che non han fatto gli altri con quella dell'armi. Onde non è marausglia se principalmente co'l mezzo desse poi seguita una paccia più dessabel per la Francia, che potesse godere. Di questo successo, che risulta in sì grand honore di V.S. Illustrissima io mi vallegro quanto più assetti v.S. Illustrissima persona sua le prinate. La venuta della Regina hora a Turs mi sa sperare, che potrò preso anchi o trouarmi alla Corte. Il che desse o sopra modo, per commutar gli ossiti delle lettere in quei della propria presenza, e poter meglio in questa maniera, escritar la devota mia servita con V.S. Illustrissima. E per sine le bacio con onni maggior rucerenza se un. Di Parigi si 6. d'Agosto 1620.

Al Padre Berulle Superior Generale della Congregatione dell'Oratorio in Francia alla Corte

TTABBIAMO pur finalmente la pace; che ne sia ringratiato Dio mille volte. Grandi, & inafpettate sono sempre inuero le nouità della Francia. Ma io per me non sò qual maggiore, e più inaspettata potena succeder di questa; poiche s'è veduto, ch'un oiorno stesso ha data la guerra, e la pace al Regno. To ho sentito grandissimo gusto in particolare di quanto m'ha scritto V. P. intorno alla risolutione sciambieuole del Re, e della Regina sua madre di non voler separarsi più da qui inanzi. Che senza dubbio si come la separatione dell'anno passato haueua fatti nascere i nuoni mali; così il viuer congiunte hora insieme le Maestà loro, sarà il vero rimedio da qui inanzi per euitargli. Degno di gran lode imero è il Sig. Prencipe di Conde, ma particolarmente il Sionor Duca di Luines in hauer fatti si buoni offiti, & impregata si viuamente la sua autorità appresso il Re, perche le cose terminassero nel modo, c'han fatto; e par,che si pos-Sa credere per ogni rispetto, ch'Vmena, & Epernon habbiano anch'essi a goder del benefitio di questa pace. Nel qual caso non è dubbio, che mai non si presento più bella occasione d'unir tant'armi, e d'auantaogiar qui le cose in comune servitio della Chiesa, e. del Re. Piaccia a Dio d'inspirar buoni consigli a quelli, che più posson dargli a Sua Maestà. Adempirò presto di presenza anch'io le mie parti; e so che V.P. non lasciera desiderare in si opportuno tempo le sue. E per fine le preso ogni massior contentezza. Di Parigi li 21. d'Agosto 1620.

### Al Rè Christianissimo.

LLE vittorie di Vostra Maestà Dio riserbana il margior colmo in Bearne; e l'hà condotta percio in quelle parti, come di sua man propria, perche ne seoussero quei felici, e gloriosi effetti, che se ne veogono. Vostra Maesta con la Real sua presenza in un subito ha restituito il debito culto a Dio; l'honore anzico a gli altari; i beni di prima alla Chiefa; e la libertà della Religione al paese. Et hauendo ella fatta trionfar la pieta, ha voluto, ch'al medesimo tepo trionfi etiandio la giustitia; e con tanto vataggio della propria Reale sua autorità, che può rimaner in forse, qual habbia preceduto, ò il servitio, che Vostra Maestà in quest occasione ha reso a Dio, o la ricompensa, che Dio ha fatta godere a Vostra Macsta. E ben s'è veduto hora, come in tant altre occorrenze; quanto vadan. congiunte insieme la causa della Chiesa, e quella di Vostra Maesta, e quanto l'una cospiri sempre al vantaggio, e fauor dell'altra. Il comun giubilo di Pario;, e del Regno per si importanti successi fà ardito me ancora a manifestare il mio proprio nella presente occasione a Vostra Maestà co'l mezzo di questa lettera, piena d'humilissimo ossequio verso di lei. Se ben dall'altra parte mi muoue anche molto più l'obbligo di douerle rappresentar sin da hora l'alleorezza, ch'è per riceuerne la Santità di Nostro Signore, che sarà infinita, fenza dubbio, & inesplicabile. Io prevo Dio, che conceda a Vostra Maesta un lunghisimo corso di vita; e ch'a misura dell'accrescimento de eli anni, accresca in lei sempre ancora le felicità de successi. E le bacio humilisimamente le mani. Di Pariss li 26. d'Ottobre 1620.

Alli Monfignori Vescoui di Lescar, & d'Oleron. in Bearne.

Oppo cinquanta anni di tenebre è piacciuto pur finalmente a Dio di restituir la luce al Bearne, e di far giunger quel giorno tanto desiderato dalle SS. VV. Reuerendissime, da gli altri Ecclesiastici, e Cattolici del paese, e da tutti i buoni generalmente in tutte l'altre parti del Reono. All'errore è succeduta la versta; alle cathedre di pestilenza, quelle della pura dottrina ; a falsi Pastori, i Prelati legitimi ; all'Heresia, la Relivione; alla Chiesa insomma è stato reso il suo diritto, e co'l diritto della Chiefa è rientrato parimente il Re in quello della Reale sua autorità. E perche tanto più apparisse la dinina providenza in questi selicifsimi auuenimenti, Dio, cha dato al Re non meno il zelo, che il nome gloriosissimo del suo procenitore San Luigi, ha voluto operaroli per le mani proprie di Sua Maesta, e con circostante tali, ch'una supera taltra di maraniglia. Lodata ne sia dunque la divina bontà mille volte, e mille gratie gliene sian rese. Di tutti questi successi io venoo a rallegrarmi quanto più vinamente posso con le SS. VV. Renerendissime, & a renderle certe, che non cede hora punto la mia allegrezza di vederle rimesse nelle dignità, beni, e carichi delle lor Chiese, al desiderio si vino, che prima n'ho haunto in me stesso, & a gli osfity tanto efficaci;

firmatic (Soog)

che n'ho passati qui continouamente in nome della Satità di Nostro Sionore. A Sua Beatitudine io daro conto del tutto, e so che ne renderà gratie particolari a Dio, e che commendera particolarmente il Zelo, che le SS.VV. Reuerendissime hanno mostrato in tutto il corso di questo negotio, c'hora hà terminato in sì grand'honore delle loro persone, e servitio del grege loro. Resta al presente, che nel pascerlo, e gouernarlo sia vsata quella diligenza, che richiede l'essere stato si lungo tempo senza i veri Pastori; nel che sò che non mãcheramo le SS.VV. Reuerendissime d'adempire intieramente le loro parti. Intanto io vengo ad offerir loro di nuouo le mie quiso in Roma per tutto quello, che potessi fare in questa Corte, ò in quella nelle presenti loro occorrenze. E per fine alle SS. VV. Reuerendifsime bacio affettuosamente le mani. Di Parigi le 26. d Ottobre 1620.

## Al Signor Cardinal di Retz. alla Corte.

ASCONO al Rè le vittorie prima nel suo Configlio. Onde ogn'un può vedere quanta parte haurà haunta V.S. Illustrisima in quella, c'ha riportata Sua Maessa per colmo delle altre precedenti, con la sua andata in Bearne. Il Gentilhuomo spedito qua è venuto a trouarmi d'ordine del Signor Duca di Luines, e m'hà dato pieno ragguaglio di quanto era succeduto sino alla sua partita. Egli m'hà detto stra l'altre cosse, è haueua veduto V.S. Illustrisima in Navarrino, di che io mi son rallegrato molto, poich'ella a questo modo non solo si sarà trouata al consultare, ma all'esquire un satto così imperiante, com'e l'esse vinta

nuta in mano del Re una Piazza di sal momento. E questa, e l'altre attioni di Sua Maesta così magnanime, e così pie, hanno riempito d'allegrezza Parigi; e la mia propria è in quel grado, che V. S. Illustrissima può imaginarsi da se medesima. Sarà infinita similmente quella di Sua Beatitudine; e vorrei, che le mie lettere hauestero t'ali per volare a portarle subito de nuone di successi così felici in savor di questa comune causa della Chiesa, edi Sua Maestà. Co'l più vimo dell'animo io me ne rallegro qui hora con V. S. Illustrissima, Taspettero di solissar poi meglio a quest'ossitico con la presenza. E le bacio humississimamente le mani. Di Parigi li 28 d'Ottobra 1620.

## Alla Santità di Nostro Signore Paolo V.

OMINCIO Vostra Santità con benignissimo eccesso, sin dal principio del suo Pontificato a farmi goder le sue gratie; e con nuoui cumuli ha voluto ecceder benignamente poi sempre in continonarmele. Mae si grande quella ch'io riceuo hora con la dionità del Cardinalato, che quanto più scuopre in cio Vostra Santità l'infinita humanità sua verso di me, tanto meno truouo io parole da potere in quest'occasione mostrare il dounto mio riconoscimento verso di lei. Co un silentio dunque pieno di rinerenza io vengo a confessar solamente quell'obligo, che per la sua grandezza non posso esprimere; e spero nel resto, che Dio mi concedera d'esercitare questa dionità, e con tanto zelo verso la Sede Apostolica, e con seruitu si denota. verso la Santità Vostra, ch'ella non habbia a pentirsi d'hauer si benionamente voluto, e fauorirne la mia persona, & ornarne insteme tutta la mia samiglia. Intanto appresso a quest honor singolare, so non riversro meno l'altro di vidermi promosso a grado così eleuato da Pontesce così eminente; che si giudicato degnò del carico Pontsicale molto prima di consegnoto
e c'ha fatto godere alla Chiesa ogni felicità mangiore
poi nell'amminsstrato. E per sine a Postra Beatitudine bacio con ogni kumiltà i santissimi piedi. Di Paragi li 31. di Gennaro 1621.

Al Signor Cardinal Borghele. a Roma.

OME V. S. Illustrissima co'l benigno suo patro-cinio si compiacque di farmi conseguir prima le Nuntiature di Fiandra, e di Francia; così io riconosco hora principalmente da suci beni gnissimi ossity, I bonor del Cardinalato, che la Santità di Nostro Signore s'è deonata di collocar nella mia persona. In modo che può ben comprendere facilmente V. S. Illustrissima da se medesima di quati obbliohi io mi troui legato con lei, e quanto io sia tenuto a seguitar sempre più la sua volonta, che la mia. Questi sensi, che m'abbondan nel cuore non si possono esprimere con la penna; onde non dourà maranioliarsi V.S. Illustrissima, che mi manchino i termini proportionati per renderle quelle gratie, c'haurebbe hora a portar con sè questa lettera in riconoscimento di tanti benesity, e fauori. Io prego Dio, ch'al difetto delle parole mi faccia supplir in più degna forma con le opere; e ch'insieme con l'accrescimento di questa dignità m'accresca le occasioni di far'apparire sempre più la deuota mua gratitudine verso V. S. Illustrissima. E le bacio humilissimamente le mani. Di Parioi li 31. di Gennaro 1621.

# Alla Maestà dell'Imperatore.

MORI tanno passato in seruitio di Vostra Mae-stà il Marchese Bentiuoglio mio nipotes e niuna cosa tanto gli dolse morendo, quanto di non hauer potuto più lungamente seruirla. Io ch'al pari di lui hò portata sempre una sinvolar deuotione a Vostra Maesta, vengo hora in segno d'humilissimo ossequio a darle parte della mia promotione al Cardinalato, & a supplicarla insieme a voler deonarsi desercitare in modo co' suoi comandamenti questa mia dionità, ch'io possa manifestarmele così degno anch'io nella professione Ecclesiastica, come esso mio nipote se le dichiaro nella Militare. Benche non i rispetti privati, ma s publici fan nascere in me principalmente questo desiderio si vino di sernire Vostra Macsta; la quale da Dio fu inalzata all'Imperio, perch'ella hauesse a far la causa della Chiesa più sua, che la sua medesima; e perche in fauore dell'ona, e dell'altra congiunte insieme, ella hanesse a conseguir poi, e co'l zeto quasi più che con l'armi, quelle tante, e si oloriose vittorie, c'ha riportate. Supplico Vostra Maesta a persuadersi, che si come qui appresso il Re Christianissimo io non ho mancato di seruirla in tutte le occorrenze, che mi son nute, e massime banno addietro, quando su spedito qua il Conte di Firstembero suo Ambasciatore straordinario; cosi non manchero in Roma di fare il medesimo in tutte quelle occasioni, che potranno più far'apparire in quella Corte la mia somma rinerenza verso il

glo-

olorsofissimo nome suo. E per sine a Vostra Maestà bacio humilissimamente le mant, pregando Dio, che la colmi di sutte le maggiori, e più desiderabili felicità. Di Parigi li 10. di Febraro 1621-

### Al Rè Cattolico.

A hauuto fortuna la Casa mia d'impiegar mol-🗖 ti huomini in seruitio di Vostra Maestà nel suo Reale esercito in Fiandra, e n'hà veduto ancora morir più d'uno in quella guerra nelle battaglie. Hebbi poi occasione anch'io d'esercitar con la mia Nuntiatura in quelle Prouincie la propria riucrente mia seruitu verso la Maestà Vostra; & in questa pur anche di Francia ho procurato sempre di fare il medesimo doue ho potuto, e di renderne ogni più viuo segno qui a suoi Ministri , e particolarmente alla Regina Christianissima sua Figlinola. Per continouar tuttania quelle dimostrationi, ch'io posso del mio denotissimo ossequio verso Vostra Maesta, io vengo parimente hora a darle conto dell'honor, ch'è piacciuto alla Santità di Nostro Signore di collocar nella mia persona,co'l promuouermi alla dignità del Cardinalato . Supplico Vostra Maesta a degnarsi di gradir quest officio benignamente, e di restar persuasa, ch'io non ambiro meno di poter mostrare la mia denotione verso di lei da qui inanzi nella Corte di Roma, di quel, ch'io habbia fatto per l'addietro nelle altre di Fiandra, e di Francia. E ben si può riputare a ventura il seruire a gli interessi della Real sua Corona; che sa suoi propry sempre quei della Chiefa; e ch'alla propagatione della pieta, sempre ha indirizzata quella de Regni . Io prego Dio, ch'a

Vostra Maestà conceda ogni gradezza,e felicità maggiore . E le bacio humilisimamente le mani. Di Parigi li 12. di Febraro 1621.

#### Al Serenissimo Cardinal Infante. a Madrid.

A promotione di Vostra Altezza al Cardinalato colmò d'honore il Sacro Collegio. Onde chi entra in quell'ordine non può desiderar cosa più che di servire un Prencipe, che l'ha tanto illustrato. To che per benignità di Sua Beatitudine vi sono stato hora introdotto, vengo al medesimo tempo a dedicar con ogni riverenza maggiore la mie serviti a Vostra Altezza, & a sipplicarla, che voglia darmi occasione di farla apparire con si vivi ; e si devoti segni nelle opere, comè vivia, e devota l'esibitione, che ne so hora con questa lettera. E pregando Dio, che conservi alla Chiesa per lumphisimo tempo quel bene, che le ha dato in darle la Serenissima sua Persona. Bacio per sine a Vostra Altezza humilissimamente le mani. Di Paries il 12 di Febraro 1621.

#### Alla Serenissima Infanta. a Brusselles.

S A' Vostra Altezza con quanta deuotione d'animo io desiderai sempre di servirla nella mia Nuntiatura appresso la Serenissma sua Persona; e quanto io habbia desiderato ancora di sare il medessimo in questa di Francia appresso la Regina Christianissma sua nipote. Onde Vostra Altezza crederà facilmente che per nun rispetto mi sia più cara la dignità del Cardina

dinalato, hora da me conseguita, che per vedermi io reso in questa maniera, e più capace di riceuere i suoi comandamenti, e più habile a poter esquirili. Vengo percio a dar parte a Vostra Aliezza di questo successo. Ta supplicarla, che voglia spesso di benionità ingieme nella Corte di Roma, ch'ella s'e compiacciuta di compartirmi per tanti anni nella sua propria di Fixdra. Prosperi Dio lungamente l'Altezza Vostra, ele conceda quel pieno colmo di gratie, che meritan lei Reali vurtiu, che il mondo ammira nella Serenisima sua Persona. Et io per sine a Vostra Altezza bacio humilstimamente le mani. Di Parigi li 12. di Febraro 1621.

#### Al Serenissimo Arciduca Alberto. a Brusselles.

PARTII dalla Corte di Vostra Altezza honorato di tante gratie da lei, che non restero mai di riucrirre almen la memoria, già che non posso mossime un più degno modo la gratitudime. All'auusio perciò da me riceuuto della mia promotione al Cardinalato, niun debito ho simato più necessario, che d'ostri subito, come so, questa mia dignità a Vostra Altezza, assinche ella si compiaccia di tenere especiata hora altretanto la sua autoria sopra questo mio nuono ministerio appresso la Santa Sede, quanto su quella, che sempre ella hebbe sopra l'altro della mia Nuntiatura appresso la Serenisima sua Persona. Di ciò supplico Vostra Altezza quanto più posso, chin nun altre modo potrà aggiungersi magosor cumulo di piacere a questo mio muona accrescimento d'honore. E pre-

gando Dio, che conferui lungamente Vostra Alte 77 a a quelle prosperità, che ella sa godere sotto il suo felicissimo gouerno a suoi popoli, io qui per sine le bacio conogni più rinerente affetto le mani. Di Parigi li 12. di Febraro 1621.

Al Signor Marchefe Spinola, del Configlio di Stato di Sua Maeftà Cattolica, Maftro di Capo generale in Fiandra, e Capitan generale dell'efercito nel Palatinato.

NTO N posso dar parte a Vostra Eccellenza della mia promotione al Cardinalato, ch'io non mi rallegri prima di quella, ch'al medesimo tempo è succeduta in persona del Signor Cardinal suo Figlinolo. Io mi rallegre dunque infinitamente con lei di quest' bonor Ecclesiastico, che s'e aggiunto alla Casa sua appresso quei militari così eminenti, che si veggon nella sua propria persona; e non dubito punto, che il Signor Cardinale non sia per imitar le virtu paterne col seruire si fruttuosamente alla causa Cattolica nelle vie della Chiefa, come V. E. ha fatto, e fa hora più che mai con tanto valore in quelle dell'armi. Dopo quest' offitio sodisfo all'altro di dar parte a Vostra Eccellenza della medesima dionità similmente da me conseguita; e la prego quanto più posso a disporne co quell'autorità medesima, ch'ella sempre ha haunta sopra di me ne miei carichi di Fiandra, e di Francia. Bene assicuro Vostra Eccellenza, che il Sionor Cardinal suo Figliuolo non haura in Roma seruitor più deuoto di me; e spero, che sia per esser tale la mia seruitu verso SS. Illustrisima, c'habbia a farmi godere sempre anco-

Fig. of Course

ancora qualche nuouo acquisto di gratia appresso Vostra Eccellenza. Ma non posso sinir questa lettera, ;
chio non mi rallegri con lei pur anche dessoi gloriossi
successi nel Palatinato; che son quelli apunto, che prometteuan tali armi, in tal mano, è per disessa d'una
tal causa. Piaccia a Dio di sarli ooni di maggiori;
e di concedere a Vostra Eccellenza ogni altra prospevita più dessera. E le bacio affettuosamente le mani. Di Pario; il i 12 di Febraro 1621.

### Al Signor Conte di Bucoy Generale dell'esercito Imperiale.

O resto così persuaso dell'allegrezza, che Vostra Leccellenza haura sentita dell'esser io stato promosso al Cardinalato, che ne riceuo la congratulatione prima ancora, che mi sia fatta da lei. Vostra Eccellenza all'incontro non haura potuto ingannarsi punto nel presupporre, ch'io le habbia offerta co l'animo questa mia nuona dignità al medesimo tempo, che l'hò conseguita. E nondimeno vengo hora a sodisfar con termini più propry a quest obligo co'l mezzo della presente mia lettera. Di già è nota a Vostra Eccellenza la mia antica offeruanza di Fiandra verso di lei; onde a questa misura potra ella assicurarsi, ch'io sia per desiderare in ogni tempo di seruirla in Italia, e per incontrarne ogni occasione particolarmente nella Corte di Roma. Intanto fra l'allegrezza, che Vostra Eccellenza è per sentire delle mie prosperità, non posso non rallegrarms anch io sommamente qui delle suc. Anzi non pur delle sue prinate, ma delle publiche; le quali fa godere alla caufa Cattolica in Alemagna se-

number Gorgle

pre più il suo valore. E certo che si potrebbe dubitare in qual de due tempi Vostra Eccellenza l'habbia.
fatta maggiormente apparire: onell'hauer sostemata
guerra fra si grandi angustie, e sira tanti pericoli appresso si grandi angustie, e sira tanti pericoli appresso generosamente contro i nemicì, e ridotta con quesio glorioso successo a vostra abormas quassi del tutto a
sine. Bacto a Vostra Eccellenza affettuosamente le
mani, e le prego ogni vera prosperita. Di Parigi li
12. di Febraro 1621.

# Al Signor Cardinal Valiero. a Roma.

7. S. Illustrisima è promossa al Cardinalato, & . io insieme con let . E ben conuenina , ch'i miet auan amenti accompagnassero i suoi; essendo io stato sempre mai si congiunto di seruttu con lei, & in Padoua nell'occasione de nostri studi, e dopo in ogni altro tempo, e massime in quest vitimo del nostro comune seruitio publico. Onde crederà facilmente V.S. Illustrissima, ch'io non mi sia men rallegrato delthonore da lei confeguito, che del mio proprio; e che da qui inanti io non sia per hauer desiderio maggiore, che di far seruire questa mia dionità continonamente alla sua. Ma che caso lucubre è questo, ch'amarecoia i nostri gusti in un subito s e che ci sforza d'usar quasi più gli offity mesti, che i lieti? la morte, dico, del nostro Papa Paolo d'eterna memoria, che qui s'è intesa otto di doppo la nuona, ch'arrino della promotione. Ondio mi son preparato subito al partir per Italia; se ben la stavione è suttania così horrida, C io di coplessione si delicata, che per l'uno, e per l'altro rispetzo non posso promettermi di giunger si presto a Roma, come vorrei. E. Dio sa, che questa mia lettera non truoui V.S. Illustrissima fuori di Conclave co'l nuovo Papa via eletto. Quanto mi duole, e quanto dorra a lei parimente d'hauer perduto si subito un tanto Benefattore! Ancorche da alcuni mest in qua le nuoue di Roma lo facessero di già quasi affatto cadente. E credami V. Illustrissima, ch'io per me dubitai, che fosse portatore della morte, e non della nostra promotione, il primo Corriere, che oiunse a Parigi. Soprauenne poi, com hò detto, quasi subito l'altro, che m'addolorò quanto V.S. Illustrissima può imaginarsi. Ma queste sono le scene ordinarie del mondo: e le più funeste sono anche sempre le pin frequenti. Io mi troueres di già per camino; se non che il Re ha desiderato in ogni maniera, chio pieli qui per mano di Sua Maestà la heretta; e dimani arriverà il Camerier, che la porta. S'io non giungo a tempo di trouarmi all'elettione del nuouo Papa (come ne dubito sempre più) faccia Dio almeno, che n'habbiamo uno, qual può esser più desiderato, e per servitio particolare della Sede Apostolica, e per ben publico di tutta la Christianità. In. questa parte so che non dubiterà punto V.S. Illustrissima, che il mio voto non sia andato vnito con quello di lei, O' i miei sensi anche nel resto co' i suoi. E per sine le bacio humilissimamente le mani. Di Parioi li 20. di Febraro 1621.

Alla Santità di Nostro Signore GREGORIO XV.

OME una delle masgiori allegrezze, ch'io preuassi nella venuta mia in Francia, siù il vuder pro-

promossa allora Vostra Beatitudine alla dignità del Cardinalato; così non poteua sentirsene da me hora alcun altra maggiore nel mio ritorno in Italia, che di trouare inalizata la santissima sua Persona al grado della Pontifical maestà. Di questo successo io ho riceuntaqui vicino a Lione la nuoua; O ho rese subito le gratie a Dio, che si conueniuano, per hauere inspirato il Sacro Collegio a si degna elettione; alla quale non hauend'io potuto interuentre con la presenza, non hò mancato di participarne almeno in quella più affet. tuosa, e deuota maniera, c'hò petuto con l'animo. Da questa Città hò giudicato, che douesse precorrermi subito il presente mio ossitio; co'l quale io venco a rallegrarmi quanto più riverentemente posso con Vostra Beatitudine di cotesta suprema sua esaltatione; e prego Dio, che per molti anni possa da lei esser così felicemente goduta, come prima in seruitio vniuersal della Chiesa era da ognuno con pieni voti desiderata. Ma non debbo finir questa lettera senza soggiungere a Vostra Beatstudine, ch'io hò lasciato il Re Christianisimo con sensi tals di pretà, e di religione, si pieni d'ofservanza verso la Santa Sede, e si indirizzati al ben publico della Christianità, che non potrebbono essere inuero più degni, ne del titolo, che porta Sua Maestà, ne delle Regie virtu, con le quali tanto ben l'accompagna . E rimettendomi a dar più distinto ragguaglio di cio a Vostra Beatitudine in voce, com' anche dello Stato, in ch'io lascio le cose di questo Regno, qui per fine con ogni humiltà le bacio i santisimi piedi . Di Lione li 8. di Marzo 1621.

Al Signor Mutio Ricerio, Segretario del Sacro Collegio, a Roma.

DIO Mutio; a Dio. Ma questo è vn'a Dio di ritorno a casa, e non di partita. Et eccomi appunto di ritorno in Italia, ciunto a Turino, O vfcito di già , co'l dinino ainto, fuori dell'alpi felicemete. Questa è la quarta volta che le ho passate, e ciasouna volta in ciascuna delle stavioni dell'anno; la prima di State per la via de oli Suizzeri, andando alla Nuntiatura di Fiandra; la seconda di Verno per la Germania, tornando da quei paesi; la terza d'Autunno per la Sauoia, quando fui inuiato alla Nuntiatura di Francia; e la quarta di Primauera pur anche per la Sauoia, hora che torno Cardinale da quelle parti. Da Lione in qua spetialmente cominciai a godere. La Primauera, la quale, m'ha poi sempre accompagnato per l'alpi, e con Cielo, e strade appunto da Primanera, dal Monsenese infuori, c'hò tronato coperto di neue, e con chioma tutta ancora di Verno, come appunto conueniua al padre dell'alpina famiglia. Ma ben possono bastar queste quattro volte; e certo son satio d'alpi, e stracco di viaggi in maniera, che non è possibil di più. La mia partita di Parivi fu si ina-(vettata, come inaspettato fu il caso, che la produse; ciò è, la morte improvisa di Papa Paolo di santa memoria. E si brene internallo è corso dal tempo della mia promotione a quello della fua morte, e poi dal caso della morte, alla necessità della mia partita; e mi sono trouato in tante agitationi di corpo, e d'animo nella congiuntura di questi accidenti, che tuttavia ne rimanrimango fordito; e non sò dir bene ancora, s'io mi sia in Italia, o in Francia; Cardinale, o Nuntio; con Papa Paolo vinente, ò co'l nuono Pontefice Gregorio, che gli è succeduto. Seppi la sua creatione di qua da Parigi alcune giornate. Non si poteua certo far la migliore; ben l'hà mostrato il cospirante consenso del Sacro Collegio; e l'essersi quasi ad un tempo chiuso, O aperto il Conclaue. Onde voi hauerete haunto poco da maneggiarui nel vostro offitio, e peca da stare imprigionato in si nobil carcere . Ma ritorno a me stesso , Tal mio viaggio. Sino a Lione io venni in lettica, e per talpi mi fon fatto condurre parte in lettica , e parte in sedia su le spalle incallite di quelle Camoz-Ze humane chiamate Maroni. Dalla Corte di Francia party con tutte quelle dimostrationi d'honore, e di stima, che più si potcuan desiderare. Qui in Turino hò riceunto parimente ogni più honoreuole, e benigna accoglienya da questi Prencipi Serenissimi . Poco prima di me e partito di qua il Sionor Cardinal di Surdis, che se ne viene a Roma. Anch'io partiro fra due giorni, piacendo a Dio, e con la maggiore impatienza del mondo di poter giungere quanto prima alla Corte. Intanto eccoui per pegno di memoria, e d'affetto quefia lettera, che mi precorre. Voi all'incontro montate alla più alta cima della mia casa di Monrecanallo, e con uno di queoli occhiali di vista lincea, spiate il mio arrino, e venite subito ad incontrarmi. Hebbi la vostra lettera, che m'annuntiana la prossima futura mia promotione, ma non bò haunta poi l'altra in congratulation dell'effetto. Sarà forse ginnta a Parigi doppo la mia partita. Hebbi similmente quella relatione intorno alle cose auuenute di fresco in Polonia. Ma, e di questa, e di mille altre materie, a bocca. Hora ben posso dire, Mutio mio. Nò voi me lo potete negare, essendo Segretario del Sacro Collegio, del quale sono bora anch io satro membro. Se ben non mi sodisso di quel mio solamente comune a gli altri. Voglio da voi voi mio, tutto mio.

E wi al fine me lo dourete, perche io sarò
tutto vostro. E per sine vi prego orni
maggior contentezza. Di Trrino li 20. di Marzo
1621.



### DEL CARDINAL BENTIVOGLIO

Scritte in tempo della fua Nuntiatura di Francia al DVCA DI MONTELEONE in Ispagna.

# DEL CARPINAL BENTIVOGIO

String at serge delight a Northernand di knowle al 1975 of A DI MONTHIELLE in Springer

#### Chi fosse il Duca di Monteleone ; e come le seguenti lettere fossero scritte.

\* 5000 BOK



Vesto Duca di Monteleone fù Doni Hettorre Pignattello, vno de più prin cipali Signori del Regno di Napoli ; il quale trasferitofi perfonalmente in Ispagna a pretendere il Grandato serui prima il Rè Cattolico Filippo III.

per Vicerè in Catalogna. Efercitò egli molti anni quel carico, e sì deguamente, che non poteua riportarlene da lui, nè maggior merito appresso del Ré, nè maggior sodisfattione appresso della Prouncia. Quindi poi dichiarato Grande fu eletto dal Rè per condurre in Francia l'Infanta Anna sua primogenita che su prefa per moglie dal Rè Christianissimo Lutgi XIII. Si trattenne con tale occasione il Duca in quella Corte più di due anni, facendo offitio d'Ambasciatore straordinario in essa per Sua Maestà Cattolica; nel qual tempo vi riceuè tante dimoftrationi d'honore,e di cofidenza, che non vi restaua memoria d'hauerle mai vedute fare in quel grado verso alcun Ministro publico forestiere. Ma tutte nondimeno erano inferiori al fuo merito; di così rare virtù era egli dotato, e morali, e ciuili, e Christiane. Ritornato poi esso Duca nuouamente in Ispagna, il Rè, con sonimo applauso di quella Corte, l'introdusse quasi subito nel suo Configlio di Stato, ciò è, nell'Oracolo del fuo Imperio; doue 4.1.1

doue mentre egli andaua preparando a nuoui meriti nuoui honori, venne a morte in breue spatio di tempo; lasciato vn desiderio di sè così grande in Ispagna. che maggiore non poteua esser moltrato fra la natione sua propria in Italia. Hora essendosi trouato all'istesso tempo in Francia il Cardinal Bentiuoglio nell'offitio di Nuntio Apostolico, si contrasse fra lui, & il Duca per occasion de'maneggi publici vna strettiffima corrilpondenza priuata. Continouossi poi fra di loro con lettere questa corrispondenza, per ordine espresso, che il Cardinale n'hebbe da Roma, e congusto de' Ministri Francesi medesimi ; affinche tanto più in questa maniera dal Cardinale, e dal Duca si

procurafle ogni intelligenza migliore fra le due Corone. Le seguenti lettere dunque surono scritte al Duca dal Cardinale sino alla fua promotione al Cardinalato; doppo la quale gli có uenne partir fubito

verso A ..... Roma, per la morte, che soprauenne allora di Papa PAOLO V. d'eterna, e fanta memoria, A STATE OF THE STATE OF

## DEL CARDINAL BENTIVOGLIO



Al Duca di Monteleone. a Brusselles.



VESTA mia lettera giungerà forfed prima di Vostra Eccellenza a Bruss felles. Così potessi i omedessimo essen la lettera, e dar costà un volo, come subsio verrei con singolar piacere a seruirla in cotessi paesi; a riuerir di

nuovo coteste Alterze; e di nuovo a gader la Corte loro per qualche giorno. Mai io sono si carico publico;
che unoli dire legato qui, e prisso do opni speranza di
poter commutar per hora Parigi in Brusselles. Hebbi la lettera, che Vostra Eccellenza si compiacque di
feriuermi da Villecurray, e per essa intesti s'arriso del
Signor Don Fernando Girone, e che da lei era stato
posto di già in possesso, o io lo vostita subito, e lo tronad
piemo poi a Parigi, o io lo vostita subito, e lo tronad
piemo dottimis sensi intorno alle cose di qua i consorme a quello, che per me stesso i orbanua pensato, o a
quello, che Postra Eccellenza di già me n'haucua s'erisito. Fia grande la familiarità nostra di Fiandra, egrande la stima, chio seci sempre del molto merito

suo, e della sua molta prudenza, e valore. Onde ao: giungendosi alle considerationi prinate bora le publiche , Vostra Eccellenza può ben credere , chio procurero tanto mas giormente qui di seruirlo, quanto maggiori saranno le occasioni presenti, che non furono le paffate. Ben mi duole, che il Signor Don Fernando habbia presa una casa, ch'e si remota da questa mia. L'ha presa fuori della porta di di S. Honorato; che vuol dire alla contraria estremità di Parioi. Ma finalmente i canalli ne porteranno la pena. Qui non habbiamo altro di nuono, che l'arrino improniso del Signor Duca di Guifa. Arrivo hieri l'altro, & hoggi m'ha fauorito di venire a vedermi. Non m'ha specificata ben l'occasione della sua venuta, volendo prima effer co'l Re; e percio dimani va a trouare Sua. Maestà. Le cose della Regina madre non possono pigliar sin qui miolior piega; è certo, che il Padre Arnulfo non potena negotiar meglio di quel, c'ha fatto. Vedremo il successo. Ne altro ho che soggiungere a Vostra Eccellenza doppo hauerci ella, con questa sua brene gita a Bruffelles, di già lasciati. Dico lasciati; perche ella di già con l'animo si truoua in Ispagna, e wi si trouerà ancora presto con la persona; & il suo no sara propriamente ritorno quà, ma fuga da questa. Corte . Dal Signor Duca di Ghisa ho inteso , che sl nuono Nuntio di Spaona era sbarcato in Marsiglia, e che per Auionone seguitana il viaggio per terra. Onde Vostra Eccell. non trouerà forse il nostro Monsignor Caetano in Madrid. Quanto mi duole di perdere la corrispondenza d'un si eminente Prelato! Eminente non meno per virtu, che per sangue; e le cui lettere, in dodeci anni continoui, che sono corsi fra i nostri maneggi publici, m'hano servito di scuola ancor più

più che di corrisponden (2 ; tant ho posuto impararne Jempre più e nella nobiltà dello stile e nella perfettone del giuditio , e nella sinezza de documenti. E per sene a Vostra Eccellenza bacio con riuerente assetto lemani. Di Parigi li 4, d'Ottobre 1618.

#### Al medefimo. a Madrid.

NCORA m'inganna il desiderio, e quasi ancona m'ingannan gli occhi in volermi far credere, che Vostra Eccellenza non sia partita da questa. Corte. La cafa don ella habitana mi par tuttania habitata da lei medesima, quando passo per quella strada; e mi par , che Parigi non fia più il folito Parigi fenza la fua perfona Pur'è forza ,ch'io m'accorga al fine, che V.E.è partita, e ch'in vece d'effer restata in Francia con noi, s'ha portata la Francia con se più tosto; cio è, gli animi, Ti cuori di tutti. E s'ella s'hà portati con sè i cuori Francesi, che dourà credere d'hauer fatto del mio,ch'è Italiano,e legato di tante gratie, ch'io hò riceunte qu'i sempre da les ? Ne potena hora farmene Vostra Eccellenza alcun'altra maggiore, che inuiarmi l'auniso tanto desiderato del suo arrino felice a Bloss, e de benigni termini, co' i quali la Regina madre l'hà raccolta in quel luogo. Io ne la ringratio infinitamente, e da si buon principio di viaggio piolio augurio, che sia per essere non men prospero il sine . Il Signor Cardinal di Sauoia Ultimamente fece poi al Re la proposta del matrimonio, Thora di qua si mada il Signor di Fargis a darne conto a Sua Maesta Cattolica. Egli prima di partire è stato a vedermi, e per lui rispondo a Vostra Eccellenza. E perch'ella è di viatgio, sarà di viaveio parimente questa mia lentera, che vuol dir breus, e passaggiera ancer essa. Vada in tanto Vostra Eccellenza selicemente, e passai i Pirenei non perda così la memoria, come perdera la vista della Francia, e de esti oggetti Frances; e nonla perda sopra tutto della singolar deuotione con chio l'accompagno. E per sine le bacio ruterenette ele mani, Di Parigi si 20 di Nouembre 1618.

#### Al medefimo. a Madrid.

E Cooci di nuovo alle turbolenze. E piaccia a Dio, che non fiano delle maggiori, che la Fran-cia habbia vedute da un pezzo in qua. La Regina madre finalmente non hà potuto contenersi in più lunga patienza; onde la notte prossima passata delli 21. Sua Maesta vsci di Blois all'improniso, effendo venuto il Duca d'Epernon a leuarnela. Il modo della sua vicita si racconta comunemente in questa maniera; ciò è, che Sua Maestà verso la mezza notte scendesse da vna fenestra del Castello, e ch'vscita della Città trouasse una carro 22 a da campagna con cento canalli, e ch'una lega appresso trouasse Epernon, che l'aspettaua con altri trecento caualli. Quanta commotione sia naza qui in Corre da questo successo, V.E. può imaginarfelo. Il Re torno subito da S. Germano, done era con tutta la Corre; e doppo qui non s'è trattato d'altro in Configlio, e fin'hora le deliberationi piegano all'armi, o a portare il Re medesimo ad vscire in campaena. Di già si tratta di far danari , di mettere insieme soldati, eche il Re parta il più tosto, affin d'opprimere il mal nascente ; il qual però non è guadicato nascente,

te, ma di già nato; perche si tiene per certo, che questa sia una preparatione d'un gran mouimento, e che con Epernon siano congiunti molt altri Signori de più principali del Regno. Ben può credere Vostra Eccellenza, ch'i fauoriti si trouino in grandissimo stordimeto ; perche in somma di qua nasce il male, & in questa parte sarà necessario d'applicargli il rimedio. É certo , che si poteua proceder meglio , & in generale co' Grandi , & in particolare con la Regina ; la quale perche hà dubitato d'esser trattenuta in parole, anzi di douer esser ridotta a termini più stretti di prima, s'è finalmente lasciata vincer dall'impatienza, s'è gettata in un tale estremo. Il Re nondimeno anche di nuouo pochi di sono co'l Signor di Fargis, tornato vltimamente di Spagna, l'haueua assicurata, che la vedrebbe; e si tien per fermo, che ciò sarebbe seguito inanzi al fin di Quaresima. Contuttocio non sono bastates queste speranze a leuare i sospetti; ond bora il male è ao granato in maniera, che difficilmente potrà più riceuer medicine soaui. Con la Regina andarono solamente quelle due donne Italiane, e due altri domestici suoi Francesi; & Epernon l'accompagnò subito a Losces, buona Terra, della quale egli è Gonernatore; e si crede, che la Regina si sara poi ritirata nelle Prouincie dell'Angolemato, e della Santongia, che sono pur sotto il gouerno del medesimo Epernon, e don'egli ancora è Gouernatore particolare d'Angolemme, e di Saintes, che sono due buone Piazze. Quest'esito hanno haunto le nozze di Madama col Signor Prencipe di Piemonte; il quale arrino quà all'improviso per le poste su'l fine di Carneuale, come di già Vostra Eccellenza haurà intefo, insieme co'l Signor Prencipe Tomaso suo Fratello. Il Carnenale si termino con dues balballetti; l'uno del Rè, e l'altro della Regina, © amendue sono riusciti bellissimi. Io scriuo in stetta con un corriere, che spedisci il Signor Ambassiatore di Spagna. Onde doppo hauer rese insinite gratie a Vostra Eccellenza dell'ultima sua corressisma lettera delli 24, del passato, le bacio per sine con riuerente assetto le mani. Di Parigi li 25, di Febraro 1619.

#### Al medefimo. a Madrid.

EBBO risposta ad una lettera di Vostra Eccellenza portatami dall'ultimo ordinario di Spagna , che m'è stata come tutte baltre di somme gusto, per hauer hauuto nuoua della sua prospera sanità, e muoul seoni del benigno suo affetto verso di me. Io da molti giorni in qua non bò scritto a Vostra Eccellen-Za, perche mi son trouato in continoue occupationi, le quali tuttauia non mancano, perche non manca materia d'hauerne. Di già ella haurà inteso quanto è passato qui doppo l'escita di Blois della Regina madre. Sua Maesta si truona hora in Angolemme, done il Re hà inuiato il Signor di Bethune, per vedere d'aggiustar le sodisfattioni, che possono esser desiderate da lei, e per l'istesso effetto s'è ancora trasferito colà il Padre Berulle Superior Generale della Corregatione dell'Oratorio di questo Regno. Sin qui la Regina non s'apre; se non che si duole in varie maniere, e parla più del male, che del rimedio . La piaga è tuttania troppo acerba; onde non è marausolia se il trattarla fà viuo senso. Ma si può sperare, che finalmente la miglior medicina sarà poi quella della natura; ciò è, l'effer la Regina madre del Re, & il Re Figliuolo della Regina.

Quell'armi intanto possono dar fastidio, continonandoji a grosse leuate dalla parte del Re. Se bene è moderato quel primo ardore, che si vedeua in Sua Maestà di voler vscire in persona. Credesi, che per hora la Maesta Sua non rscira di Pario, e non abbandonerà questo sito ch'è di troppo gran conseguenza. Le forze principali si disegnano in Ghienna, o in Sciampagna, facendosi conto, che in ciascuna di queste due parti sia per formarsi vn'esercito di 15. mila fanti; e 2500. caualli. Lo sdeono del Re è tutto contro il Duca d'Epernon; e quello della Regina contro il Signor. di Luines. Ma quando segua l'accomodamento principale, ben si può credere, che sia per accomodarsi ancora tutto quello, che dipenderà dall'una, e dall'altra parte . A questo fine io co'l Re ho passati efficacissimi. offity, e gli hò interposti con la medesima efficacia, per via del Padre Berulle similmente con la Regina. Al Signor di Luines ho parlato ancora, e come Nuntio, e come amico; & ho procurato di fargli conoscere,che niuno è più interessato di lui nella riconciliatione, che si deue desiderare, che segua fra il Re, e la Regina. Truouo gran dispositione, ma insieme gran dissidenza; e non è dubbio, che questo è l'humor peccante, che bisoona suellere per far curabile il male. E non mancan di quelli, che in vece di medicina somministran veneno; e l'inclinatione qui si naturale alle nouità fà quella parte d'operationi, che Vostra Eccellenza può imaginarsi. Ma ella e fuori di questi strepiti, e dorme hora quietamente i suoi sonni. E certo non sò,che spirito amico fosse quello, che la fece lenare con tanta impatienza di quà. Pigre le pareuano l'hore della li-cenza in hauerla; e più pigre quelle del comparire il Corriere a portarla. Non si ricorda Vostra Eccellen-

za di quel suo detto, che questo si bel pezzo di mondo, più di qualsinoglia altro può insegnare a conoscere il mondo? Cosi è, non poteua ella dir meglio. Se questo Reono si grande, e si bello viene afflitto si spefso da tante riuolutioni, e calamità, che stima si deue fare de beni, e delle grandezze del mondo? Et appunto hoogi è il mercordi Santo, e questa appunto è una riflessione degna d'esser riportata a chi la fece da on giorno tale . Il Prencipe di Conde si truona grauemente indisposto. Mille speranze, e mille timori than combattuto questi giorni, e di conseguir la liber-tà, e di continouar nella prigionia. E forse questa si vehemete agitation d'animo sarà stata la cagion principale della sua infirmità; della quale si può credere, che lo porterà fuori finalmente la giouentu. La Regina regnante stà bene, e se gouerna benissimo. Io le dimando spesso, che fa il Delfino? O hora che Vostra. Maesta è moglie, quando vorra esser madre? si fa rossa, soghigna, e tace. Ma fuori di burla, di già si comincia a parlare di granidanza. Mille altre cose intorno alle occorrenze di quà saranno auuisate a Vostra Eccellenza da altre parti. Ond'io per fine le ba-cio con riuerente affetto le mani. Di Parigi li 27.di Marzo 1619.

#### Al medesimo. a Madrid.

PASSA l'Ordinario di Spagna, che vien di Fiandra. Ondio, che vorrei ogni di hauere occassone di striuere a Vostra Eccellenza, non debbo perdere questa, che sì opportunamente m'inuita a farlo i torno alle cose della Regina Madre, qui si cerca per ogni

ogni via di ridurle a qualche forma di buono accomodamento. A questo effetto ando la settimana passata il Sig. Cardinal della Rosciafocò a trouar Sua Maestà a nome del Re, e si trasferi di nuouo in Angolema me il Padre Berulle, che poco prima era venuto a Parivi. Il Re vorrebbe veder la Regina, e di qua si mostra dispositione all'intiero accomodamento, ch'in sostanza consisterebbe nel ridursi le Maesta loro a venire insieme. Et io, che n'ho interposti efficacissimi offity, e che sono stato uno di quelli, che più ha premuto nell'andata del Cardinale, sò a quanto buon termine fossero le cose da questa parte. Ma la Regina insomma non si risolue a fidarsi ; e non si può lasciar indurre per hora a passar da vn' estremo di sospetti ad vn' estremo di confidenza. Contuttocio il Cardinale è andato; e quando non possa seguir l'accomodamento intiero, bisognera pensar per hora a qualche rimedio di mezzo ; il qual si giudica, che possa essere di metter in mano della Regina alcun gouerno, con qualche piatza, dou'ella possa trattenersi con sicurezza. Dalla parte del Re si vuol fare ogni cosa per enitar l'occasio d'una guerra; e si deue credere, che la medesima intentione sia dalla parte della Regina. Qualche motiuo d'armi fra tanto è seguito nel Limosin; ma però di si picciol momento, che non può apportar conseguenza alle cose maggiori . Io prego Dio, che il tutto s'accomodi quanto prima, e che possiamo ancora veder presto accomodate le cose di Bohemia,e dato un buon succeffor all'Imperio. Mostra questo Rè ogni miglior dispositione, non solo verso la causa Cattolica di Germania in generale, ma verso la particolare persona del Re Ferdinando. E di già s'e dichiarata Sua Maestà di ciò co'l medesimo Re Ferdinando, e parimente con  $H_2$ 

M. Salasai

Sua Maestà Cattolica. All'incontro qui si viorrebba qualche cosa di più, che non porta cotesso silentio si alto di Spagna in vin monimento di questa sorte chora in Francia. Sono delle solite gelosie, con le quali si famno guerra, anche in pace le due Corone. Il Prencape di Conde su in gran pericolo, ma poi miglioro, con bora viù ricuperando la fantià. Il Re gli scriffe ultimamente alcune righe di sua mano propria, esortandolo a procurar di guarire, co a sperar bene della sua iberra, e gli rimando la spada, che gli si suata quado su possi qui rimando la spada, che gli si suata quado su possi si ricupera con riurente affetto le mani. Di Parigi i 7, d'Aprile 1616.

#### Al medesimo. a Madrid.

Par me hà portate lettere di Vostra Eccellenza l'vilsimo Ordinario di Spagna; nè a lei haurò io molto che scriuere con questo Straordinario, che passa. Tornò qua vilsimamente il Padre Berulle spedito dal Cardinal della Rosciasorò, co hà satto sapere al Rè, che la Regina sua Madre giudica meglio per hora d'accettar l'espediente di ristrassi in qualche gonerno dou ella possa rattenersi con sicurezza, e riposo. Il gonerno sistrote e quello d'Angiù con la Cista, e Cista della d'Angierz, e di piu due altri luogh vicimis s'omo chiamato il Ponte di Se, sopra la riviera della Loyras e latro chinon sopra un altra riviera che sbocca pur mella Loyra. La Regina havrebbe volute di più ancora Ambuosa, o Nantes; ma il Re non ha giudizato di douer condescendere a tal dimanda. Con que la

sta risolutione torno hieri ad Angolemme il Padre Berulle. Et il Re intanto si è risoluto d'andare a Orleans, per intendere ini l'altima risolutione della Regina, e pioliar di mano in mano nuoui consigli, secondo la piega che riceueranno le cose. Io per me credo, che la Regina si contentera della prima offerta, e che presto ella sia per metter la sua maggior sicurezza nel cuor del Figlinolo; si come il Re non deue desiderare d'unire il suo con alcun altro più che con quel della Madre. Da Orleans sara fatto intendere alle persone publiche quello, che douran fare; O 10 per la parte mia prego. Dio, che ci lieui l'occasione di far viaggio, e che muti faccia alle cose in modo, che nella publica tranquillità possiamo ancornoi godere il nostro prinato riposo. Hab biamo haunto questi giorni il Signor Don Fernando Girone grauemente ammalato. Hora stà meglio; se ben non è ancora in tutto libero dalla febre . vltimamente io fui a San Germano, e trouai la Regina in ottimo stato di sanità. Questa mia trouera forse Vostra Eccellen Za in viagoio per Portovallo. O di stanza, ò di viaggio le desidero sempre le medesime prosperità, e sempre l'accompagno con la solita mia denotione. E per fine le bacio con rinerente affetto le mani. Di Parigi li s. di Maggio 1619.

#### Al medefimo. a Madrid.

A D un tempo stesso mi son capitate le due vitime lettere di Vostra Eccellenza sotto li 11. e 22. del passato; & ho sentito quel piacere nel leggerle, che più potena sodisfare all'impatiete dessiderio mio di riccuerle. Che di già, a dirle il vero mi dana gelosia se

suo silentio di tanti giorni. Veggo il senso, c'ha hauuto Vostra Eccellenza intorno alle cose di qua,e le considerationi, che mi son fatte da lei; degne appunto di lei, e della singolar sua prudenza, e nelle quali anche qui concorfero sin da principio molte persone delle più graui. Et io per me confesso, che nel giudicar d'un' attione, come fu quella dell'oscita, che fece di Blois la Regina Madre con tutte le sue circostanze hebbi anch' so il medesimo senso; e ne miei primi officy co'l Re esortai con ogni mio spirito Sua Maesta a deporre il pensiero dell'armi, o ad elegger le vie soani. E qual passione, per dire il vero, meritana d'essere più dolcemense, ò dissimulata, ò corretta di quella, che mostra una madre nel risentirsi, che le sia tolta la parte donutale appresso il figliuolo? Ma come si sia, Dio finalmente ha mirato con occhio beniono la Francia in quest' occasione, come in tant'altre. Di vià le cose restano ac-comodate, e l'armi saranno in breue deposte. La Regina in somma hà giudicato di douer accettare l'offerta del gouerno d'Angin, e delle Piazze aunifate, Senza fare più altra instanza, ne d'Ambuosa, ne di Nantes, & ha lasciato il gouerno di Normandia. Dice però Sua Maesta, e vucle, che da ognuno si sappia, che le sue vere Piazze son quelle del cuore, es della gratia del Re suo figlinolo; e ch'in esse porràsempre la sua total sicurezza, e quiete. Parla insomma con tenerezza di Madre; e con attioni di Madre si deue creder, ch'opererà. Questi son gli vltimi aunisi di Corte; e questo lo stato, inche si truouano hora le cose. Piaccia a Dio di condurle all'intiero accomodamen-20, il qual sarebbe di veder la Madre appresso il Fioliuolo. Che se le riconciliationi prinate si debboni tanto desiderare, quanto più quelle poi, che riouarda-

no le persone Reali? la cui vnione da l'anima a Regni, e la cui pace domestica rende tanto più sicura la publica. Ma delle cose di qua non più. Di coteste di Spagna, veggo quellosche a V. E. e piaccinto di scriuermi. Pensai veramente, ch'ella fosse per accompagnar Sua Maesta Cattolica in Portogallo; e ben si può credere, che sarà stato vroente, com'ella accenna, il ri-Spetto, che tha fatta restare in Madrid . Tutte le lettere, che vengono di costà fanno mal'augurio alla causa del Marchese di Settechiese: Ma è possibile? quasi tre millioni d'oro di beni ? un si vasto pelago di ricchezze? se bene, che adoratione non si rende a gli Idoli del fauore? E pur eoli non è stato se non un ristesso. Le cose d'Alemagna vanno torbide grandemente; e bisognerà al fine , che si decidan con l'armi. La gete di Fiandra hà cominciato a passare il Rheno, per quanto s'e inteso. In modo che se passasse intieramenze sen?' altro ostacolo, porterebbe una grand'aggiunta di forze al Re Ferdinando. E qui per fine io bacio a Vostra Eccellenza con riverente affetto le mani. Di Parioi li 28. di Margio 1619.

#### Al medefimo. a Madrid.

RIMA d'ogn'altra cosa, per amor di Dio, V.E. mi lasci doler del caldo. O che caldo crudele! ò che caldo di suoco! Vin caldo insomma, c'hà trasportato il cielo di Spagna in Francia, e Siniglia a Tros. E veramente io compatisco V.E. se così a proportiona hà fatto il caldo, che qui. E questo nostro par tanto più insopportabile, quanto hauenamo haunta prima l'estate solo di norge, perche i giorni erano riusciti quasi tutti di

10 .

di primauera, & il Luglio propriamente un' Aprile. Ma quest Agosto è una siama. Non si dorme la notte; non si riposa il viorno; e della notte bisogna far giorno, come s'vsa costi. Et apunto hieri baltro il Grande Scudiere vene a tronarmi qui alla Badia di Marmotier, dou'io allogoio, ch'era su'l far della notte ; & il Duca di Ghisa hier mattina, ch'era sul principio quasi del giorno. Passera questa furia al fine; che ben sa V.E. quanto le passioni qua, etiandio de gli elemeti medesimi, son fue citiue. A bastant a mi son doluto del caldo . Trattiamo hora d'altre materie. Io mi truouo al presente in Turs per occasion della Corte. E quanto alle cose publiche, tutto qui si riduce al negotio della Regina Madre. Ma potiamo sperare, che pur sinalmente lo vedremo presto finito, e con quella perfettione, che tutti i buoni hanno desiderato. Di osa la Regina si risolue di venire a trouare il Re dirittamete qua a Turs. Operò molto inuero per la riconciliatione intiera l'andata del Sig. Prencipe di Piemonte ad Angolemme. Il Duca di Mombasone v'e poi stato inuiato dal Re due volte, c'ha fatto vedere anche più al viuo la sincera intentione del Signor di Luines suo Genero alla Regina; onde Sua Maestà in fine s'è risoluta di dar bando a sospetti, e di venire a trouare il Re. Secondo le passioni, tali sono stati i consigli. E anche al di d'hoggi non mancano molti, che la consigliano a non fidarsi. Io confesso, che sono stato di quelli, che più hanno procurato di perfuadere Sua Maestà a venire; e per mezzo del nostro buon Padre Gioseppe Cappuccino, ch'ando alcuni di sono anch'egli ad Angolemme, io le scrissi, e feci dir liberamente, che non doueua ne temer più, ne tardar più; e chio ha-. ucua grand'occasione d'assicurare la Maesta Sua, che

le cose no potenano esser meglio disposte da questa par te. Ho hauuta poi vna sua letterabenionissima,ch'agoradisce il mio consiolio, e la libertà da mevsata. E veramente non si potena veder più chiaro di quel c'hò veduto io nel cuore del Re, e del Signor di Luines. L' attendiamo quà dunque in breue . E si vorrebbe, sci fosse possibile, che il suo primo congresso co'l Re seguisse nel giorno di San Luigi; per render tanto più celebre questo giorno, ch'e per se stesso si celebre in Francia. Da questa riunione si può sperare senza dubbio. un gran bene, si come dal contrario si potena temere un gran male; & hora specialmente rella congiuntura dell' Assemblea , c'hanno a far gli Vgonotti questo mese , che viene ; a disegni peruersi de quali niuna cosa poteua star meolio, che la continouatione della discordia nella Casa Reale. A questo termine son le cose della Regina. Memorabile dunque sarà hora Turs per la sua venuta quà in tale occasione, com'è Blois per la sua fuoa da quel tuogo à mest passati. Nel trassenirmi alla Corte io vidi in Blois la fenestra, per done ella stefe di mezza notte, e vidi il resto di quel Castellosche par riseruato a oli accidenti più travici della Francia; & in particolare mi feci condurre alle camere dell'appariamento Regio, doue su amma? zato il Duca di Guisa a gli Stati generali d'Henrico III. Di qua entro (mi diceuano,) qui hebbe il primo colpo; qui sfodro mezza la spada; qui lo finirono; e qua in di-Sparte stava nascosto il Re stesso a vederlo morire. Più grande fu anche thorrore, che mi cagionò il luogo doue il di appresso su crudelmente ammazzato a colpi d'alabarde il Cardinal suo Fratello. Vidi la camera, done fu imprigionato al medesimo tempo il Cardinal di Borbone; e vidi quella finalmente, done poi otto.

gior-

giorni appresso morì di dolore la Regina Catherina, accorata da successi così funesti, e dalle conseguenze anche più funeste, ch'ella ne predisse al morire; e considerai con grand attentione quelle animate muraglie, che spirano al viuo le miserie delle Corone in mezzo alle apparenti loro adorate felicità. Ma torniamo a Turs, er a questo delitioso paese. Questa veramente se potrebbe chiamar l'Arcadia di Francia; se non che vi manca vn Sanazzaro Fracese, che la descriua. Qui però se non si chiama questo paese l'Arcadia, vien nominate almeno il giardino del Regno. E con molta ragione inuero; sì placidamete vi corre in mezzo questa bellissima Loyra; si amene son le sue sponde; e si ricche le campaone quà intorno di frutti, e d'ooni vista più diletteuole. Ma che pare a V. E. del sito di Turs con questo borgo all'insontro, dou'e situato questo celebre Monasterio di Marmotier? Che le pare di quelle isolette, che fanno un ponte dalla natura congiunto a quello dell'arte, per done si passa il fiume, co s'entra nella Città ? E che le pare di tanti arborische sorgono fra le case dalla parte della Città, nel Borgo, e nelle isolette, c'hora vniscono, & hora variano con tanto gusto da tutti i lati si vaghe scene ? Molto meglio di me furono offeruate forse da V. E. queste cose medesime quand'ella fu a Turs; ma ho voluto anch'io rinouargliene la memoria, e con la memoria il piace. re . E tanto basti delle cose di quà . In Germania i progressi del Conte di Bucoy, doppo l'arrino delle genti di Fiandra, si fanno ogni di maggiori, & in Francfort gli Elettori hanno riconosciuto di già il Re Ferdinando per Re di Boemia; ch'e per lui una gran caparra della sua elettione all'Imperio. Di quà non si può proceder meglio nelle cose di quelle parti per servitio della

della Religione, e per vantaggio di Ferdinando. Finiro questa lettera con accusare a V.E.la sua delli 27. del passaro, e con rallegrarmi quanto piu viuamente posso con lei, che sia stato promosso al Cardinalato il Serenisimo Infante Don Ferdinando terzogenito di Sua Maesta Cattolica. Successo inuero, che non poteua estre pie di più grandornamento al Sarro Collegio, ne stre maggior riputatione alla Chiesta tutta. Ebacio a Vostra Eccellenza con riuerente assetto le mani. Di Turi li 20. d'Agosto 1619.

#### "Al medelimo. a Madrid.

DASSÒ il caldo poi finalmente, e la stagione di Spagnuola torno a farsi Francese. Quel medesimo caldo tanto molesto, cagiono, che la Regina Madre tardasse a mettersi in viaggio più che non s'era pensa-to ; onde Sua Maestà non giunse a Ture se non alli 5+ del presente. Fis solennissimo in ogni parte il suo arrino. Per viaggio il Rè volle, che le fossero fatti i me-desimi honori, che si sarebbono resi alla persona sua propria, e que appresso tre leghe ando a visitarla con l'accompagnamento di tutta la Corte; si come fece la Regina sua moglie, accompagnata dalle due Madame Sorelle del Re, e da tutte le Prencipesse, che poi entrarono con lei in Turs; essendo tornato il Re prima, per riceuerla qui muouamente con altre muone dimostrationi di rispetto, e d'amore, che non poteuano esser inucro più grandi. Le tenerezze del primo incontro fra il Re, e la Regina sua Madre surono straordinarie; e si vide cadere particolarmente vna pioggia di lavrime da gli occhi della Regina. Qui poi le sodisfattioni si fone

67 .

fono date, e riccutte a pieno da tutte le parti; e non se fà dubbio, che non restino pienamente ricongiunti i cuori in questo ricongiungimento delle persone. Il nuouo Duca di Luines resta anch' egli sodisfattissimo; e quel ch'importafra lui, & il Vescono di Lusson s'è stabilita una intiera corrispondenza, che vuol dire fra i due istrumenti, che più possono conservarla fra il Figlinolo, e la Madre; non hauendo minore autorità, e confideza Lusson appresso la Regina, di quel che bhabbia Luines appresso il Re . Comobbe qui Vostra Eccellenza, e tratto il Vescouo di Lusson, e le son note le sue qualità singolari . Hora particolarmente in questo maneggio le ha dimostrate; e non si può dire la lode, che ne riceue. Ecco dunque in porto le cose della Regina Madre, doppo tante, e si varie tempeste. To bo trattato a lungo più volte con Sua Maesta; ne potrei dire quant ha mostrato di gradir gli offity fatti da me, e di restar obligata a Sua Beatitudine. Hora doppo effere stati qui insieme il Re, e le Regine più di 15. giorni, si risoluono le Maesta Loro di lasciar Turs, e d'andare altrone. Il Re con la Regina sua Moolie. sincaminerà fra due , à tre di verso Sciartres , per trattenersi qualche giorno in quella Città sino ad altra nisolutione; e la Regina Madre se n'anderà al suo gonerno d' Angiers, per venir poi a trouar di nuovo il Re quanto prima . Altro non habbiamo per hora qui di. consideratione. E questo successo della Regina Madre forse di già l'haurà inteso V. E., come l'altro ancora d'effere stato eletto Imperatore il Re Ferdinando; che non e minor confequenza al ben publico della Germanias di quel che sia questo al seruitio general della Fracia. E per fine le bacio riverentemente le mani. Di Turs li 15. di Settembre 1619. Al

#### Al medelimo. a Madrid.

E CCOM1 in Parioi ; se ben di passavojo più tosto che di ritorno. Quà son venuto per alcuni miei propry affari, e presto andero a tronar la Corte, che da Sciartres con oli vltimi aunisi era per trasferirsi di giorno in giorno a Fontanableo. Temono la contagione, ch'al presente corre in Parigi; ancorche si sport, che il primo freddo sia per estinguerla affatto. Al mio arrino qua hò ricenuta l'oltima lettera di V.E.O insieme il gusto, che sempre m'apporta l'hauer fresche nuoue della sua prospera sanità, O i soliti segni della sua cortese memoria verso di me. Così è veramente, come V.E. mi dice. Non potrà dolersi il Sacro Collevio di non hauer haunto un Cardinale di buona stapa; e comunemente s'intende quel che da lei mi viene hora scritto; ciò è, che siano segnalatissime in così tenera età le parti proprie, che concorrono nella persona del Sereniffimo Cardinale Infante . Io mi fon rallegrato di questo successo con V. E., com'ella haura potuto vedere; & bora di nuono godo, che si sia incontrato scambienolmente il suo officio di congratulatione co'l mio. Delle cose di qua poco restache dire. Si separarono poi le loro Maestà nel modo annisato, e parti subito per Italia Madama la Prencipessa di Piemote co'l Prencipe suo Marito, e co'l Prencipe Tomaso. Di Germania habbiamo una strana nouita de Bohemi; ch'e l'hauer effi eletto per loro Re l'Elettor Palatino. Sin qui non sappiamo pero , ch'egli habbia accettato, e fi pui credere c'habbia a penfarus più d'ona volta. Di qua se dichiarato fubito quefto Re che non 23 12

può appronar così fatta elettione, e con termini molto risoluti hà esortato il Palatino medesimo a non accettarla; & ha fatti in questa conformità ancora gli offity, che bisognauano co'l Re d'Inghilterra. I pericoli son troppo chiari contro la Religione, contro l'autorità leostima d'ogni Prencipe, e chiarissimi in particolare contro quella de Re di Francia, c'hanno i propris loro V gonotti in casa. Quest'esempio di Bohemia non potrebb' effere infomma più dannoso alle conseguenze di Francia. Qui lo veggono molto bene; onde il Re s'e impegnato nella dichiaratione accennata di sopra, e si può credere, che passera più inanzi, quando più inanzi lo ricerchi il bisogno. Io non hò mancato de' miei ossitize non manchero di continouaroli; che troppo al vino penetrerebbe nel cuor della causa Cattolica questa ferita, quando non vi si rimediasse nel modo, che si conviene . Presto hà riceuuto il contrapeso d'un mal successo l'altro si buono dell'elettione all'Imperio del Ke Ferdinando. Effetti del flusso, e riflusso continouo, che portano con se gli accidenti del mondo; hoogi felici, e domani infelici; e che per esser tali dourebbono pur disinganar gl'adoratori di questa vil massa terrestre. Et 10 per sine a V.E. bactoriuerentemete le mani. Di Parioi il primo d'Ottobre 1619.

#### Al medesimo. a Madrid.

S V'l partir dell'Ordinario di Roma passaquello di Spagna, ond'io sarò breue. Ma darà peso alla mia breusta vni anuiso molto importante; che la libertà, nella quale su posso hieri il Prencipe di Conde il giorno manzi venne a lenarlo dal Bosco di Vincena il una

127

Duca di Luines, & hieri poi lo condusse a far rinerenza al Re, che si truouaua qua vicino otto leghe a Sciantigli , luogo molto delitioso del Duca di Memoransi Cognato d'esso Conde. Vedremo hora le conseguenze d'un tal successo; che senza dubbio sarano buone, se Conde eseguisce quel, c'ha non solo promesso, ma protestato; cio e, di voler seruir bene il Re, e la Religione. Questa speranza se n'e conceputa, e su questa Speranza s'e liberato . Di Germania son venuce sempre nuone peggiori; perche non solo s'intende, che il Palatino habbia accettata l'elettion de Bohemi, ma che ad imitatione loro gli Vnoberi habbiano anch'essi eletto vn muono Re, ch'è Betlem Gabor Prencipe di Trasiluania. V. E. vede la cospiratione di quegli Heretici; co'i quali non s'ha da dubitare, che non cospirino anche tutti gli altri da ogni altra parte. I nostri Cattolici, e di Germania, e di fuori bisognerà bene, che si sueglino anch'essi; altrimente questo sarebbe un sonno, o più tosto un letargo mortale. Io mi truono ancora in Parigi, perche la Corte non ando poi a Fontanableo, ma a Compiegne, luogo di Picardia; & il Re fece intendere alle persone publiche qua, che non si mouessero, perche Sua Maesta si sarcobe accostata presto a Parigi. Il che se ben non e seguito sin'hora, nondi-meno speriamo, che la Maesta Sua presto sia per venire a Fontanableo, e forse anche a San Germano: essendo la contagione si diminnita, chormai non ne resta altro, che il nome. Hebbi, e lessi co'l solito gusto la lettera, che V.E. se compiacciuta di scriuermi contultimo ordinario. E per fine le bacio con riuerente affetto le mani. Di Parigi li 21. d Ottobre 1619.

#### Al medefimo. a Madrid.

N Compieone io riceuei l'oltima lettera di V. E. Sotto li 16. del passato; ma da quel luogo io non. hebbi tempo ne occasion di rispondere; e perciò la supplico a non marauigliarsi del silentio da me interposto. Andai a Compsegne per varie occorrenze publiche, e me ne party al tempo stesso, che il Re con tutta la Corte si pose in camino per andare a Monseo, e di la a Fontanableo . Nel medesimo luogo visitai, e fui visitato dal Prencipe di Conde, e trattammo insiemes lungamente in quelle due visite; e certo non mi resto, che desiderare in lui, ne di zelo, ne di buon senso in tutto quello, che può riguardare il seruitio del Re, en l'otile della Religione. E prometto a V.E. che sin qui eoli non poteua far di vantaogio nella presente occorrenza dell'Assemblea de gli Voonotti in Ludun. Del-la perseueranza si potrebbe hauer qualche dubbio. Ma dice egli stesso, che la prigionia gli è stata una buona scuola; oltre alle angustie prouate anche prima nelle turbulenze, che precederon la prigionia. Intorno alle cofe di Bohemia, non si può da questa parte hauer miglior volontà; e si vorrebbe fare anche più, che semplici offity. Ma qui sempre si sta, ò di parto,ò di grauidanza di cose nucue, com'è ben noto a V. E. Onde non sapendosi bora, ch'esito sia per hauer l'accennata Assemblea, non si puo ne anche saper consequentemen-te sin doue siano per poter giungere le sorze di questo Re in aiuto della causa Cattolica di Germania . Intanto le muoue di la non possono quasi esser peggiori . Tutto hormai è in riuolta. E se bene sin qui, ne il Palatino

latino ha espressamente accertato, ne il Transluano si dichiara di pretendere d'esfer Rè, nondimeno son manifesti i segni, channo di peruenire, tvon alla Corona di Bohemia, e l'altro a quella d'Vneheria - Faccia. Dio, che le cose pigtino miglior piega. Dalle materie publiche io vengo hora alle mie priuate, e rendo quelle più asservande gratie, che posso a V. E. dell'esferse ella compiacciuta di parlare in tanto mio vantaggio costi a Monsignor Arciuescono di Chieti. Son de soliti suoi sauori, non punto nuoui, ne a me, ne a lei; che siamo si auezzi, ella a comparirmegli, o io a riccuergi. E per sine le bacio con ogni riuerenza lezmani. Di Parioi il 14 di Noumbre 1619.

#### Al medefimo. a Madrid.

TOSTRA Eccellenza haura sentita la sua parte d'affanno, e d'inquietudine senza dubbio, per l'occasione del mal grave di Sua Maestà Cattolica. Ma lodato Dio , che la Maestà Sua di già si trouaua libera di febre , per quanto hieri l'altro mi disse il Signor Don Fernando, che si compiaoque di venire a farmi partecipe di tal nuona. Il pericolo è stato grade, e sarebbe stata incomparabile inuero una tal perdita in tempi tali. Par troppo grandi sentiamo ĥora le nostre cadute in Germania; essendo le cose dell'Imperatore, e della causa Cattolica ridotte ini fra grandissime angustie. Il Palatino è di già coronato Re di Bohemia; e s'intende, ch'in Vnoheria fosse per seguire il medesimo in persona del Transiluano. L'Imperatore si è ritirato in Gratz; l'Arciduca Leopoldo resta in Vienna; & il Conte di Bucoy hà trasferito anch'egli

il suo esercito di la dal Danubio intorno a Vienna, con intentione d'impedire il passaggio del fiume à Bohemi ; i quali disegnerebbono di metter sin da hora, come vnassedio largo a quella Città. In questo mezzo và marchiando il soccorso di quattro mila Italiani, e tre mila Valloni, che d'Italia sono inuiati dal Re Cattolico a Sua Maestà Cesarea; gente eletta, ma che giunge tardi rispetto alle congiunture, e che riuscira poca rispetto al bisogno. Quanto meglio sarebbe stato liberar prima il Regno di Napoli da quella gente di guerra, e mandarla in Germania a tempo, c'haurebbe dato alle cose dell'Imperatore, e di quei Cattolici un si notabil vantaggio. Ma non si possono preueder sempre tutti i pericoli, ne preparar tutti i rimedij. Quel soccor so di Fiandra di noue mila fanti, e due mila caualli fu stimato per allora bastante. E certo ch'è stato un prodigio, si può dire, il vedere come si presto habbian mutato faccia le cose in tanto fauor de gli Heretici. Hora bisoona ricorrere a nuoni consigli, er a nuoue forze , così dentro, come fuori di Germania; e ben puo credere V.E., che la Santità di Nostro Signore non mancherà di far quanto gli sarà possibile dalla sua parte; che queste nuoue appunto vengon da Roma in occasione, ch'era arrivato a quella Corte vn Ambasciatore straordinario dell'Imperatore a trat tar con Sua Beatitudine delle presenti occorrenze di Germania. Qui n'habbiamo vn' altro straordinario pur anche di Cesare inniato a questo Re per l'istesso sine; & e il Conte di Firstemberg, che V.E. vide quà l'anno passato (se ben mi ricordo) nel ritorno, ch'egli fece di Spaona in Fiandra. Il Re I ha fatto riceuere, O alloggiare; O hoggi egli e andato a San Germano a tronar Sua Maestà, alla quale esporrà gli ingin-Ris

sti, e peruersi disegni de gli Heretici di Germania. contro la Casa d'Austria, e contro la Religione Cattolica, e ricercherà la Maestà Sua in nome dell'Imperatore di qualche aiuto particolare. Certo che qui dourebbono vícir di neutralità questa volta, e considerar, che il male ond'è trauagliata di presete la Casad Austria in Germania, potrebbe un giorno patirsi ancora dalla Casa Reale in Francia. Gli offity non sono stati ncutrali sin hora, ne la dispositione apparisce neutrale; conoscendosi qui troppo bene quanto siano per auataggiarsi gli Voonotti di Francia con ogni mono vatargio de gli Heretici di Germania. Con into ciò a me (per dire il vero) non darebbe l'animo ancora di giudicare sin done sia per giungersi qui, oltre a oli offity; considerata massime la presente congiuntura di quest Assemblea de gli Voonotti; le cui dimande sono State assolutamente ributtate dal Re; & i cui disconi sono, per quanto si scuopre, di voler ridursi alla Roccella tuttania in corpo d'Assemblba generale; per venir forse ad una aperta disubidienza, c'habbia a far nascere qualche nuoua commotione quà dentro. Fra due giorni penso anchio d'andare alla Corte per rinouar gli offiti, che qui richiede la causa Cattolica di Germania in si oraue occorrenza; causa, ch'e si vnita con quella di Sua Maesta Cesarea, ch'in alcun. modo non possono restar separate l'una dall'altra. Sperasi però, che la Corte non sia per tardar molto a ridursi a Parioi. Et io non hauendo altro che sogoiungere a Vostra Eccellenza resto per sine baciandole con riuerente affetto le mani . Di Parigi li 5. di Decembre 1619.

#### Al medefimo. a Madrid.

On l'ultimo Ordinario di Spagna io non hò ri-ceunte lettere di V.E.; il che mi fà stare in. qualche gelosia della sua gratia, e memoria. E nondimeno sò, ch'io merito più che mai l'una,e l'altra da lei. Mimagino, che il male di Sua Maestà Cattolica habbia tenuto costi ogn'uno in grand inquietudine, e partic mente V. E., che più d'ogn'altro conosce quanto Enteressata la Christianità nella conseruatione d'un Re de tanta religione, e virtu. Certo, che qui s'è hauuto il medesimo senso; e con molto gusto si sono poi riceunte le nuone più fresche della sicura conualescenza di Sua Maestà. Delle prime, che furono sì cattine, resto afflitta sommamente la Regina Christianissima sua Figliuola; & all'istesso tempo le suani anche-la speranza quasi certa, in che era entrata Sua. Maesta d'esser gravida; onde la malenconia fu sì gra-. de per l'uno, e per l'altro rispetto, che la Maesta Sua cade inferma, e per alcuni giorni è stata in letto con febre. Ma hora, Dio lodato, si truoua in buona conualescenza. Nel resto, qui oli Vyonotti stanno tuttauia pertinaci in voler, che il Re dia loro risposta, e sodisfattione inanzi che s'habbiano a separare; e dall'altra parte Sua Maesta si mostra più che mai ferma in volergli prima d'ogn'altra cosa veder separati. Que sto incontro fastidioso ha trouato la negotiatione del Conte di Firstemberg . Qui insomma par molto difficile, che il Re possa ( almeno per hora) fare una dichiaratione aperta di voler dar aiuto all'Imperatore, e che possa impegnarsi a procurar d'estinguere un fuo-

co esterno, mentre si può temere di vederne acceso un domestico. Io bo rinouati gli ossity co'l Re, e co'i Ministri; e con alcuni di loro gli ho reiterati più volte. La dispositione è grande, si conosce il pericolo di Germania; si conosce, che il maggiore, e più vicino doppo è quello di Francia; son freschi gli esempi del fauore prestato da quegli Heretici a questi: è manifesta la cospiratione universale di tutta la fattione Heretica contro la parte Cattolica : e s'hà gran defiderio in-uero, che questa Corona entri alla difesa hora apertamente della causa Cattolica di Germania. Contuttociò non si vede ancora sin doue s'habbia a giunger di qua per difenderla. Ben può credere V.E. ch'olire alle difficoltà proprie qui dentro, no manchino gagliardissimi contrasti di fuori. Inghilterra s'oppone di già alla scoperta, e l'istesso sa Ollanda, insieme con tutta la fattione generale Heretica esterna: e copertamente non mancano altri di far contrarissimi offity. Qui poi la fattione particolare del Palatino è potente, e tarti sono grandissime per raffreddar le buone inclinationi, che si scuopron da questa parte: cercandosi di far credere sopratutto, che le turbulenze presenti di Germania non siano per causa di Religione, ma semplicemete per causa di Stato. Come se non fosse chiaro il contrario! É come s'ogni di non si vedessero nuone vio-lenze in quelle parti contro la Chiesa! E come se non fossero noti i disegni orditi un gran pezzo prima da gli Heretici di voler leuare la Bohemia alla Cafa d' Austria, per acquistare un voto Elettorale di più, affine di trasportar l'Imperio in un Capo loro! Ma qui son conosciute molto bene queste arti. Oltre che quando mai s'è veduto, che gli Heretici non habbiano conuertita in causa di Religione la causa di Stato, Any? alla-

allora solo stimano essi d'hauer riportata intiera vittoria , quando hanno abbattuta , & oppressa intiera-mente la Religione sotto le apparenze lor colorite di Stato . Gli esempi son troppo chiari , e troppo lungo Carebbe il voler riferirgli . Si che non si può dubitare, che la querela presente di Germania non sia in gran. parte ancora per causa di Religione. Quel che si deue considerar sopra tutto in ricuardo a eli interessi di questo Regno èsche di la non sono state da alcuna parte più fomentate le ribellioni de eli Voonotti qua detro, che dalla Casa del Palatino: Casa veramente, che par fatale a douer far sentire i maggiori danni, che possa temer questa Monarchia. Onde non si dourebbe qua senza dubbio consentire in maniera alcuna di lasciar crescere il Palatino,ne di lasciarlo acquistar nuoui Regni, e nuove Provincie: per hauerlo forse anche poi a veder succedere un giorno alla Corona d'Inghilterra, O a veder crescere allora tanto più i pericoli della Francia. All'incontro chi può negare, ch'in Germania la Casa d'Austria non sia il sosteono principale della Religione Cattolica? E si vede, che non può dar quasi gelosia d'alcuna sorte a questa Corona essa-Cafa, per tante considerationi differenti da quelle, che posson cadere nella Casa d'Austria di Spagna. Queste, e molte altre ragioni hò dette quì, & effagerate. più volte con efficacia no minore, che liberta, per muouere il Re , e questi Ministri a dichiararsi apertamente in fauor della causa Cattolica di Germania. E certo spererei, che quando le necessità proprie potessero in alcun modo permetterlo, si fosse per pigliar qualche. buona risolutione. In questa speranza è pur anche en-trato l'Ambasciator di Sua Maestà Cesarea, doppo bauer baunte dinerse vdienze dal Re, e doppo bauer trattrattato co Ministri più volte. Ma presto doura sapersi la speditione, ch egli riporterà. La Corte qui intanto aspetta passato dimanische sarà il primo giorno
dell anno mono; un numeroso parto di Caudieri dell'Ordine dello Spirito santo. Dicono; che non si può
veder più pomposa cerimonia di questa. Le personpubliche douran ritrouarussi: e da me hor hora parte
el Signor di Bonulio, che me n'ha portato l'inuito innome del Re. E qui per sine a V.E. bacio con riuerente affetto le mani. Di Parigi li 30. di Decebre 1619.

#### Al medefimo. a Madrid.

L ODATO Dio mille volte, che pur doppo lunghe, e dure battaglie habbiam vinto. Questo Re insomma s'è dichiarato di voler soccorrere l'Imperatore, e la causa Cattolica di Germania, e di voler inuiare un grosso neruo di gente per questo esfetto. A me stesso, & a gli Ambasciatori di Spagna, e di Fiandra è stato confermato il medesimo da questi Regij Miniftri , e con questa speditione parti hieri l'Ambasciator Cesareo alla volta di Fiandra . Hor che dira Vostra Eccellenza? Non le hò io scritto sempre, che si poteua sperare, che di quà si fosse per vscire in quest occasione delle indifferenze, e delle neutralità? E certo era ben douere, ch'effendosi proceduto si bene di qua nel successo della dignità Imperiale coseguita da Sua Mae stà Cefarea, si procedesse nell'istesso modo, per far godere alla Maestà Sua, com'e giusto, il supremo bonor di quel grado: il quale senza gli Stati hereditary,che sussistenza potrebbe hauere? La risolutione dunque no potrebb'effer mioliore . E nondinieno confidero V. E. tutta

tutta sospesa nell'incertezza di vederla eseguita. Confessosch'ın questa parte resto anch'io sospeso con lei. No si dene dubitare, che di fuori gli Heretici, Taltri co' i loro officij non habbiano da fare ogni sforzo per rinuersarla. E quanti accidenti vi si possano attrauersare insieme qui dentro? Massime in questa conguntura dell'Assemblea de gli Vgonotti; i quali artificiosamente accresceranno i sospetti di qualche tumulto in Francia, per impedire il soccirso in fauor de Cattolici di Germania. Ma Dio c'ha operato sin qui, farà ancora il resto. Della sua causa si tratta; ch'alla difesa principalmete della sua Chiesa è indirizzato questo soccorso . All'incontro chi mai vdi causa più ingiusta, e più indegna di quella del Palatino? E le attioni lo mostrano; nell'hauere egli pratticati i Bohemi all'istesso tempo, che dal Collegio Elettorale veniuano esclusi i lor Deputati da Francfort, e riconosciuto in conseguenza il Re Ferdinando per Re di Bohemia; nell'hauer cospirato contro esso Rè a quel tempo medesimo, ch'egli insieme con gli altri Elettori, lo staua elegendo alla dignità Imperiale ; e finalmente nell'hauergli giurata la solita fedeltà ? e portatogli poi subito l'armi contro; fatto Rè de ribelli di Sua Maestà, anzi fatto ribello pur egli medesimo al suo Capo sourano, e di tutto l'Imperio. Ma tornando al soccorfo, & a chi debba condurlo, si parla di Guisa, di Neuers, e si fà inanzi anche Vandomo. Quel, ch' importa è il batter tamburo, & in questo bisogna premcre, perche non mancheranno Capi, quando s'habbia da eseguire il soccorso. Mi cruccia insomma il torbido stato delle cose di qua, e la dispositione a farsi ogni giorno più torbido. Questa Assemblea de gli Vgonotte dara che pensare; malcontenti, e de più grandi no 23.1.10 man-

mancano in Corte,e fuori di Corte; e quel ch'e peggio la Regina Madre non venne mai, e fra tanto il tempo ha peggiorate le cosè innece di migliorarle. Si chè tornano a leuarsi de'nuuoli in aria; nuuoli di sospetti, che si rinuouan di qua, e di là, e che potrebbono partorire al fine qualche nuoua tempesta. Delle nostre occorrenze non mi resta quasi altro, che aggiungere. La Regina s'è rihauuta affai bene,e da Sua Maesta hò inteso quel medesimo intorno alla conualescenza del Re suo Padre, che me ne scriue hora V. E.; ciò e, che va più in lungo, che non si pensaua: anzi mi soggiunses Sua Maestà, che si stana costi in qualche timor di quartana. Qui poi si fece la cerimonia de Canalieri, che riusci bellissima inuero, e piena di Maesta. Et 10 per fine a V. E. bacio con riverente affetto le mani. Di Parioi li 17. di Gennaro 1620.

# Al medesimo. a Madrid.

R ESPIRIAMO pur qui finalmente. In quanta afflittion d'animo ci habbia temuti per alcuni giorni la ricaduta pericolossisma della Regina, V. Ethaurà inteso, e l'intendera hora di muono per altra parte. Dal settimo sin all'ondecimo dubitammo grademente di perderla; ma poi comincio a migliorare, & bora, lodato Dio, Sua Maessà è fuori dogni pericolo. L'affanno, che il Re riha mostrato; le tenerez. 7e, le lagrime sla cura di non lasciarla un momento, non si possono quasi credere, non che esprimere; e questio popolo parimente ando tutto in preshiere, in lagrime, e quasi in disperatione quei giorni, che il male avoramo piu la Regina. Dio sinalmente ha voluto accerdante piu la Regina.

dempire i voti prinati, e publici; e si può sperare, che molto presto Sua Maesta sia per ricuperar la sua sa-nita intiera di prima. Non mi dissondo in altro più particolare ragguaglio del male di Sua Maesta, verche so, che V.E. n'haura distinta relatione per altre vie; ma ben le dirò, ch'io per me hò dubitato straor-. dinariamente della sua vita, e c'hò piante, si può dire, le sciaqure, c'haurebbe apportate a questo Regno, er alla Christianità la sua morte. Done erano le nostre (peranze ? done il frutto de reciprochi matrimony? e doue la vittoria, che noi riportammo di tante oppo-Stioni infernali fatte dall'Herefia, onde l'eno, e l'altro fu tante volte prima rotto, che stabilito? Quanto baurebbe la sua fattione poi trionfato per ogni parte, le così presto la morte haue se reciso l'uno di que sti due felicissims nodi? il cui vincolo si strettamente vnisce le due Corone, e fra i vantaggi delle cose lor temporali, ne fà riceuere di così orandi etiandio all'Ecclesiastiche. Ma lasciamo il parlar della morte, e rinoratiamo Dio della vita in che hà voluto conseruar la Regina , e preghiamolo, che lungamente gliela matenga; in modo che la Francia possa restituir molto Regine del suo sangue, e simili a Sua Maestà di virtu alla Spagna. Si spedisce in quest'occasione di qua con diligenza un Gentilhuomo a dar pieno ragguaglio a Sua Maestà Cattolica dello stato in che la Regina si truoua. Io mi son rubbato perciò ad un altra mia (peditione straordinaria di Roma, che mi tiene. occupatissimo, affin d'esser a parte ancor'io di si buone nuoue con V. E. E le bacio riverentemente le mani . Di Parigi li 13. di Febraro 1620.

1 1-142 80

## Al medesimo. a Madrid.

Ontinovò poi il miolioramento della Regi-na in maniera,che di già s'è ridotta Sua Mae-sta in termine di buona, e sicura conualescenza. Io hebbi occasione di riuerirla prinatamente in camera tre di sono, e godes in estremo di trouarla in si buono fiato. Il Re intanto e partito horsi per Piccardia, ha-uendo voluto dare vna vista di pochi giorni a quel go-uerno del Duca di Luines. Fauor nuono, che stabilisce i passati, e che promette più grandi sempre ancora i futuri. In questo mezzo si vedra parimente quel, che faranno gli Vgonotti in Ludun; contro i quali vs ci hieri in Parlameto una dichiaratione di lesa Maestà, se dentro di tre settimane non si risoluono a separarsi. Prima di partire hà destinato il Re vna solennissima Ambasceria all'Imperatore, O a Prencipi di Germania . Capo n'e il Duca d'Angolemme , che fi chiamaua Conte d'Ouernia al tempo di V.E., e c'hora ha preso questo nuovo titolo, doppo esser restato herede della Duchessa d'Angolemme, che mori l'anno passato. Con lui va il Signor di Bethune, oltre ad un Consigliere togato, ch'è il Signor di Preò; & al mede-simo tempo si mette vn nerno di dieci mila fanti , e molle canalli su la frontiera verso Germania. Il Duca d'Angolemme e destinato all'Imperatore, e da lui non doura separarsi Bethune. Il Signor di Preo donrà negotiare quà, e là done potrà far di bisogno, e la negotiatione è tutta indiri? Lata al vataggio dell'Imperatore, e della causa Cattolica di Germania, & a rimetter le cose in pristino, per via d'accomodamento.

se si potrà; il che quando non possa seguire, si moueranno l'armi di Francia contro i nemici dell'Imperatore, e della Religione Cattolica, o con l'andare il foccorso in Bohemia, ò co'l farsi una diversione contro il Palatinato. Quest'è il disegno, che si mostra di quà, o a questo fine s'indirizza l'Ambasceria, e si dispongon l'armi su la frontiera. Gli Ambasciatori di Spagna, e di Fiandra non vorrebbono l'interposition del negotio, ma il soccorso dell'armi. Di qua si vuol far I vno, e l'altro; e per quel, ch'io posso penetrare si procede qui veramente con ogni miglior intentione. Dalle materie di fuori, torno a queste di dentro. Le cose della Regina Madre stanno tuttavia grandemente sospese. Hoggi viene, e diman non viene; verrà, non verrà. Quest'e la voce, che corre, e non c'e altro di più sin qui . Rendo infinite gratie a V. E. della parte, ch'ella s'è compiacciuta di darmi dalla cerimonia, che segui nell'hauere il Serenissimo Cardinal'Infante preso si solennemente il Cappello. Non potena esser più celebre inuero per tutte le circostanze. E per fine a V. E. bacio riuerentemente le mani. Di Parigi li 28. di Febraro 1620.

## Al medefimo. a Madrid.

NON m'accusi V.E. (ne la supplico) se non le hò scritto da alcune settimane in qua; che m'è conuemto passame due intere en letto con sebre, e più di due altre in conualescenza con molta debolezza di forze. Questo verno m'ha trattato male d'humidit a, e di freddo; se però non mi son trattato peogio forse io medessimo, con l'essemi troppo esposto all'aria, e se

all'humidità della notte. Ma i negoty ne hanno hauuta la parte loro di colpa, e non meno Parigi medesimo, doue la distanza grandissima delle habitationi, come sà V.E., si confà male con la breuità de giorni, che corron di verno. Come si sia, finalmente mi son rihauuto, per la Dio gratia, & hora mi truouo in Melun, per occasione d'essersi trasferita la Corte a Fon-tanableò. Quì m'è stata resa quest'oltima cortosissima lettera di V. E., O ella medesima può giudicare quanto mi sia stato caro il riceuerla. Hieri l'altro fui alla Corte. Vidi il Re, e la Regina, e trouai amendue le Maesta Loro in ottimo stato di sanità. Con la Regina particolarmente mi trattenni un buon pezzo, e poi molto più con diuerse Prencipesse, ch'erano in camera di Sua Maestà : onde feci due scene, e vestij due persone; l'una di Nuntio, e l'altra di Cortigiano. Dell'afflittione sentita da V. E. per l'infirmità pericolo-Cach'eltimamente ha hauuta Sua Maesta non se poteua dubitar punto: O io me la son figurata per una delle maggiori , ch'ella habbia pronate mai . Che finalmente, oltre à rispetti publici, ognun sà la parte di senso prinato, che V. E. dene hauere in tutto quel, che riguarda la persona della Regina: la quale su depositata nelle mani di lei , come il più caro pegno del Re suo Padre; e che da lei fu condotta in Francia, e con tanta cura introdotta in sì mona vita, affinche Sua Maesta hauesse a regnare molto più ne'cuori, che nelle Prouincie di questo Regno. Ma ben'e contracabiata la tenerezza di V.E. dall'affetto di Sua Maestà, la qual sò, che spesso parla di lei con quei termi! ni d'inclinatione, e di stima, che potrebbono esser più desiderati da lei medesima. Quanto alle dimostrationi, che V. E. mi ferine d hauer jatte verfo cotesti Ca-

ualieri Francesi, che sono in Madrid in segno dell'allegrezza sentita da lei per la ricuperata sanità della Regina, io le posso dire sicuramente, che qui sono state molto ben ricenute, e che si son prese per chiari indity d'animo bene affetto alle cose di qua: Se ben non non s'e mai haunto alcun dubbio, che V. E. non conserui tuttania di lontano quel desiderio dell'union fra le due Corone, che da lei fu qui mostrato presentialmente; e ch'ella non adoperi tuttauia a questo fine i suoi offity hora in Ispagna, come gli adoperò con tanto frutto sempre qui in Francia. Io sono in Melun., com ho detto a V.E..O a pena giuntoui truono la Cor-te di partita per Orlcans. Co l Rè và la Regina. Partono dimani le Maesta Loro, e vanno per inuitar più d'appresso la Regina Madre a venire in Corte; e per disporla meglio s'è inuiato inanzi il Duca di Mombasone. Come sia per riceuere la Regina Madre si fatta mossa, vary sono i discorsi. Veggo i più esfer contrary ad un tal configlio, e dubitare, che questo inuito sia per parere alla Regina più tosto forza, che inuito. La repentina partita, ò fuga per meglio dire, del Duca d'Vmena hà fatte crefeer le gelofie da tutte le parti; e fenza dubbio fe la Regina non viene crefeeran molto più. Onde piaccia a Dio, che non diano in una recidina peroiore affai, che non fu il male deltanno passato. O che Francia? o che theatro di mutationi! E pur questa Monarchia fra sì grandi, e sì contincue turbulenze, viue, e si conserua, & hormai è giunta a più di mille, e ducento anni detà. Keggo i fauoriti grandemente perplessi. Il fauore è in colmo , e non meno arcora l'inuidia ; che sarebbe un grauissimo peso in vn solo, ma quanto più in trè? Se bene. de tre Fratelle il Duca de Luines porta quasi tutta la

machina dell'inuidia, essendo quasi tutta appogoiata a lui quella etiandio del fauore, il qual, com ho detto, e in colmo ; e sto per dire , che per esser durabile , non dourebb' esser si grande. Ma per tornare al viaggio d Orleans, vedremo ch'effetto ne seguirà. Io prego Dio, che sia buono, e che non vi sia nuoua occasione d'andar girando; che certo è una morte di correr di qua, e di là , e non hauer mai in questa vita di Francia vn'hora di vita certa. Et a proposito delle mutationi sì continoue di qua, che dice V. E. di questo successo d Vmena? che l'altr'hieri, può dirsi, era la spada più sicura del Re, e lo scudo più saldo de fauoriti. O venga qua la Prudenza medesima a far guiditio delle cose di questo Regno! Intorno all'Ambasceria destinata ın Germania, sospendane di gratia quel senso V.E.che me n'accenna, sin che veggiamo qualche cosa più ina-21. Quanto al soccorso, si stà nella prima risolutione, per quel, che si vede ; Thora tanto più vi si dourebbe stare, che l'Assemblea di Ludun ha pur finalmente vbbidito. Aspettiamo dunque un poco, aspettiamo. Io con impatienza aspetto qualche comandamento di V.E., alla quale ho scrutta questa lunga lettera con la comodità, che me n'hà data la solundine di Melun. E per fine le bacio con riverente affetto le mani. Di Melun li 9. d'Aprile 1620.

#### Al medefimo. a Madrid.

S CRIVO questa volta a V.E., e non mi par quasi di scriuerle. Che rispetto all'altre mie lunghe lettere, non puo meritarne quasi il nome questa si breue. Ma da Melun le scrissi lungamente sei giorni sono; ond'ho ond ho poco da soggiunger qui hora. E pur non vogluo, che questo Straordinario passi senza mie lettere particolari per lei. Quel c'habbiamo qui di muou è, che la Regina Madre s'è poi scusata di non poter per hora venure in Corte; in modo che il Rè senze ssersi trattenuto quassi niente in Orleans, s se n'è tornato a. Fontanableò, e fatte le feste l'aspettiamo a Parigi. Vmena da Bordeos ha scritte lettere di gran sommisfione al Rè, e mossira di voltre esser più che mai buon scrustore di Sua Maestà. Al ritorno quà della Corte si saprà meglio in che termine restano le cosè della Regina Madre. Et io per sine a V. E. bacio riuerentemente le mani. Di Parigi li 16.d. Aprise 1639.

#### Al medefimo. a Madrid.

ORNÒ poi la Corte a Parioi; e tornò da Anoiers similmente il Duca di Mombasone. Eoli quasi subito venne a trouarmi, e non può parlar meglio di quello, che fa per le cose della Regina Madre. Da lui medesimo ho inteso, che la Regina prese gran gelosia di quel viaggio improviso del Re a Orleans; ma che finalmente poi la depose, con le sicurezze, che le furon date da lui della buona intentione del Re, del buon fine, al quale tendena il viaggio. Hora mi par di vedere, che da douero si pensi a dar qualche stabile aggiustamento alle cose della Regina . Vedremo in che forma, e con qual successo. Quanto meglio sarebbe stato di non separarsi ella dal Re alla riunione di Turs! Fu posto quasi subito in libertà il Prencipe. di Conde, oli interessi del quale non s'accordano con quelli della Regina; onde siamo a nuoue difficoltà, che rendo-

rendono maggiori quelle di prima . Parliamo hora del soccorso da inuiarsi in Germania. Hieri partiron gt Ambasciatori, e la gente si truoua di già alla frotiera. Ma veggo, che si và più in lungo ad inuiarla di quel che s'era sperato, e che vorrebbe il bisogno. Qui hora s'inclina a voler prima hauer da gli Ambasciatori qualche lume più particolare delle cose di Germania, e di quello, che si può far con frutto da questa parte co'l negotio, e con l'armi. Vedesi insomma, che si vuol prima il negotio, il quale douendo es. fer si lungo, lascia, per dir il vero, poca speranza. nell'armi. Douranno dunque gli Ambasciatori trattar con gli Elettori Ecclesiastici, con diuersi Prencipi Heretici dell' Vnione, con Bauiera, con Sassonia, l'ultima negotiatione sarà con sua Maestà Cesarea. Lunghi giri; e massime in Germania, doue i conuiti rubbano la metà del tempo a negoty. Intanto la Lega Cattolica s'è armata gagliardamente, e si spera ben di Sassonia ; anzi gli vltimi auuisi ne danno quasi total sicurezza. Se ben dall'altra parte si può dubitare, ch'eoli non vorrà dichiararsi intieramente sì presto, ma conservarsi Capo della sua propria fattione Lutherana, per farsi tanto più ricercare da Cattolici, e da' Caluinisti: contro i quali Caluinisti però si vede effer quasi maggior l'abborrimento de Lutherani, che contro gl'istessi Cattolici . Oh voglia Dio debellare una volta quest Hidra dell'Heresia; e far così preualer la sua Chiesa nella selicità de successi, com'e superiore nella bontà della causa! Et io per fine a Vostra Eccellenza bacio con riverente affetto le mani. Di Parioi il primo di Maggio 1620.

#### Al medefimo, a Madrid.

N Corriere , che passa mi sa scriuer correndo , & io corro volentieri , e più con l'animo ançora, che con la penna, a dare i soliti segni a V. E. della mia deuotione verso di lei. Con l'ultimo Ordinario di Spagna io non ho haunte sue lettere; e pur voglio credere, ch'ella hauesse riceunta quella mia di Melun. La Corte è qui tuttania in Parivi, e si crede, che vi si tratterra, se non sopranengono nuoni accidenti; i quali sto per dire, che sono desiderati, più che temuti; tanta è l'inclinatione, che qui si scuopre alle nouità. Gran materia se ne vede preparata, per dire il vero, nel vacillante stato, in che si truonano le cosci della Regina Madre. Nondimeno di qua si vorrebbe pure, à stabilirle del tutto, à aggiustarle in qualche maniera. A questo sine s'è mandato vitimamente ad Anoiers il Signor di Blenuille, uno de due Mastri di Guardarobba del Re , & vno di questi vitimi Canalieri dello Spirito santo. L'affare è implicato di mille nodi; i quali si riducon pero ad un solo, ch'e di leuare i sospetti reciprochi, e d'introdurre una reciproca intelligenza. Sono vicerate le volonta insomma; là dentro è la piaga, e là bisogna procurar di sanarla. Qui intanto si stà su le feste. Hoggi il Rè corre all'anello nella Piazza Reale con tutti questi Prencipi , e Signori più qualificati di Corte . Bel theatro quel di si bella Piazza! e Parioi somministrerà spettatori a bastanza. Il nuouo Duca di Diohieres pensa di tornar prestonel Delfinato; e di già và dicendo ha Dio alla Corre. Così volesse egli voltarsi a Dio da douero,

uero, e finire in Dio, essendo hormai d'80. anni. Ma poca speranza se ne puo hauere e massime, che esti è Vgonotto più di Stato, che di coscienza. Nel resto non si può negare, ch' egli non sia vuo de primi huomini della Francia. De gli Voonotti almeno assolutamente il primo; e con tanta autorità in Dessinato, che non gouerna, ma regna in quella Prouincia. Et io per no en a V.E. bacto con riverente assetto se mani. Di Parigi li 17. di Maggio 1620.

#### Al medelimo. a Madrid.

A Domenica proffimamente passata, si corse al-l'anello poi nella Prazza Reale, com io accennai a V. E. che doueua seguire, e con incredibile applauso della Regina, di tutte le Dame, e di tutto il popolo, ch'era infinito, il Re fis quello, che riporto la vittoria. Ne poteua esser maggiore il gusto de vinti stessi nelthauer bisognato cedere ad un tal vincitore. Se ben interuenne qualche contrasto fra il Re,il Duca di Gutsa, il Prencipe di Gianuilla suo Fratello, O il Signor di Sanluca; ma la vittoria al fine fu di Sua Maestà; e la Regina, c'haucua preparato al vincitore un bel diamante in anello, si vide sfauillar tutta di contento, e de giubilo nel darlo a chi ella doueua senza dubbio hauer desiderato, che lo vincesse. Vidi anchio la fosta in casa dell' Ambasciator di Sauoia, e co particolar mio piacere.Fra queste allegrezze restano quà torbide , e grandemente incerte tuttavia le cose della Regina Madre. Torno Blenuille; e quanto alla forma del venir la Regina in Corte, qui le proposte di lei non piacciono; & a lei queste all incontro non sodis-K

Distancy Strige

fanno; si che gli humori s'alteran più, e sempre coù maggior pericolo di qualche mona tempesta di turbucheze. E continouando a star la Regina separata dal Rè nasceranno senza dubbio de monimenti nel Regno, ancorch ella non voglia, perche mille mascotenti vorvanno abusar del suo nome, e servissi del tempo. Que to alle cos di Germania, il soccos si si contutania. E si può molto più temere, che da quella frontiera la gente habbia a voltarsi in Francia; che sperar di vederla entrare di là in Germania; si disposse bora qua dentro a nuove alterationi son le materie. Intanto noi, che potiamo altro, che sar gli ossiti dovuti, e raccomandarne poi l'esto a Dio? Al qual piaccia di conferuar selice V. E. E le bacio con riverente assetto le mani. Di Parios il 21. di Maggio 1620.

#### Al medefimo. a Madrid.

NTORNO all'Ambasceria, che di quà s'è imiation in Germania, distinse molto bene V. E. nella.

11 ta in Germania, distinse molto bene V. E. nella.

12 te in Germania, distinse molto bene V. E. nella.

13 te in Germania a quel se i protesta, e non di negotio, Ch'a quel modo, con l'armi sù le frontiere, hau
13 te in quel modo, con l'armi sù le frontiere, hau
14 te imperatore, e la causa Cattolica di Germania; la.

15 done dalla sola negotiatione, che frutto habbiamo ho
17 noi a sperare ? Oltre che la dichiaratione di quà

18 fu si soccorrer con l'armi, e non col negotio. Ma.

17 V.E. vede i bissoni propris, ne quali si truena la Fran
18 cia. Questo insomma è vn corpo insermo, comi ognier

18 poo conoscere; e sin che patirà la paralissa (per così

18 chiamaria) della fattione Vyonotta, mai non è per

ridursi alla sanità, e mai non è per hauer le sue forze se non tremanti. Da questa fattione principalmete viene alla Francia tutto il suo male, essendo fomeritate di qua etiandio le seditioni de Cattolici stessi; ond'hora per l'una, hora per l'altra di queste cavioni, e bene spesso per tutte due insieme, nascon quei tanti mouimenti, che d'ordinario laceran questo Reono. Non goderà dunque mai il suo primo vigor questa Monarchia, sin c'habbia dentro di se uno Stato contrario al suo. Che del tutto contraria senza dubbio all'autorità Revia è questa Republica popolare, che gli V gonotti cercano ogni di più di stabilire nel Regno. Sei mesi è durata quest vitima loro Assemblea di Ludun ; sempre inuiando nuoui Deputati alla Corte, sempre parlando quasi come Sourani, e come in forma di dare, e non di riceuer le leggi dal Rè. Et al fine ha bisognato poi separargli per via d'espedienti, più che d' autorità. Voglio dire infomma, che la Francia nel suo stato presente non può quel che vorrebbe; e non. solo in seruitio d'altri, ma ne anche per le sue proprie necessità. V.E. sà molto bene queste cose. In maniera ch'ooni di meno, per dire il vero, si può sperar nel soccorso di quà in servitio dell'Imperatore, e della causa Cattolica di Germania. Et hora le cose della Regina Madre tengono tutto il Regno tanto sospeso, che non s'ha, ne si può hauer pensiero alcuno per conto d' armi a gli affari esterni. Nondimeno anche senza. l'aiuto di qua par, che si possa sperar buon'esito alle cose dell'Imperatore, e de Cattolici in quelle parti. La rotta, che diede vltimamente il Conte di Bucoy a'Bohemi fu di molta consideratione ; di già si tien per guadagnato assolutamète Sassonia in fauor della parte Imperiale; e vedrema hora quel che opererà il mo-

mito-

nitorio intimato al Palatino, perche debba vicir da Bohemia, e dell'altre Prouncie vifurpate. Qui noi su-canto stiamo tutti sospesi, come ho detto, in quese occorrenze della Regina Madre. Il Re di muoto le ha suntato Blenuille con danaris, e con altre sodissiationi; e si vede, c'hore di qui si dice da donero nelle coscocie i trattano, per venire ad vni intiero accomodamento con lei, or hauerla in Corte. Ma dall'altra parte la Regina non sassiatura; verrebbe, e non vorrebbe; desidente, e teme; e vien combattuta anche molto più da gli artisti de gli altri sche dalle considerazioni sua proprie. Fra queste incertezze stiamo qui hora, e su perscoli, che ne posson successe e ti o per sina perscoli, che ne posson successe e ti o per sina perscoli, che ne posson successe e ti o per sina si perscoli con rucerette affetto le mani. Di Parigi li 5. di Giugno 1620.

#### Al medefimo. a Madrid.

R Endo a V. E. le gratie, che debbo per gli vlitimi favori, che riceuo da les con la sua lettera a delli 5. del passato. E bassa a dir, che sian suoi, perche sian pieni del solito eccesso verso di me. Lodato Dio, che il catarro di V. E. andaua cedendo; e si può sperate, che la buona stagione lo sara suanne pratia, ancorche nel resto non manca inquienuame, che sutta si riduce bora alle cosè della Regina Madre. Tornò di là Blenuille, & bora egli vi ritorna di muo la terza volta, e sosse con minore speranza as frueto, che l'altre due; si alterati sono gli humori da tutte le parti. Staremo a vedere doue anderà sinalmente a scoppiar la postema. Il male è là dentro, come

trò servito altre volte a V.E.; là, dico me gli animi, enelle volontà; & ella si molto bene quanto difficimente possano penetrarui i medicamenti, equanto difficil sia la loro operatione in parti si nascoste, es i delicate. Questa insomma è una guerra di dissidenza pinhora; e Dio voglia, che da questa no si passi a quella dell'armi. lo scrivo con un Corriere straordinario, che mi da fretta; onde sinsso prima di hauerne la volonta. E bacio a V.E. con riuerente affetto le mani. Di Parigi li 20. di Guesno 1620.

## Al-medefimo. a Madrid.

HORA cont Ordinario supplirò allabreuità del-la lettera passata, ch'io scrissi a V.E. con l'oltimo Straordinario. E prima d'ogni cosa mi rallegro con lei della risolutione, c'ha presa Sua Maesta Cattolica d'assaltar con l'armi di Fiandra il Palatinato; risolutione ben degna di Sua Maesta, e dalla quale si può aspettare il vero rimedio a'mali, ch'asslicoono hora l'Imperio. Se il successo corrisponde al diseono (come per tante ravioni si può sperare ) bisognerà ben., che il Palatino vomiti quel, c'hà sì iniquamente inghiottito; e sarà un giusto castigo di Dio, che venga rigettato nella Casa sua propria quel male, ch'egli co vsurpationi si manifeste ha fatto, e fà in Casa d'altri . Di già l'esercito leuato in Fiandra per questo effetto si mette insieme ; di già passa i monti la gente d'Italia; e di già passò il Rheno senza contrasto quella, c'haueua leuata il Conte di Vademonte ad istanza della Lega Cattolica ; e si sarà congiunta a quest ho-ra co'l neruo principale , c'ha appresso di sè il Duca. di Bauiera General della Lega. Vi saranno dunque tre eserciti; ciò è, quello del Conte di Bucoy in Bobemia ; quello di Bauiera per assaltar ( come si presuppone) il Palatinato di la dal Rheno; e questo di Fiandra per affaltarlo di quà. Anzi sarebbono quattro eserciti, se fosse vero (come pur vien presupposto ) che Sassonia hauesse anch'egli accettata insieme con Bauiera la deputatione d'eseguire il bando Imperiale, che s doura vscire contro il Palatino ben presto. A tante armi non sò, che resistenza potrà far esso Palatino, e la sua fattione. Forze bastanti non possono hauere in Germania. E quanto à soccorsi delle Prouincie Vnite, e del Re d'Inghilterra , dalla parte delle Prouincies Vnite si farà qualche cosa, ma non tanto che sia per bilanciar le forze d'un esercito intiero, come sarà quello, che si mette insieme hora in Fiandra: e dalla parte d'Inghilterra, quel Re non ha danari, ne si vede, che di la possa riceuere aiuto considerabile per altre vie il Palatino suo Genero. Dunque dalla parte Cattolica è tutto il vantaggio; O hora, ò non mai si debbono aspettar prosperi successi in fauore della sua causa. Ma tornando alla risolutione presa da Sua Maesta Cattolica di voltar le sue armi di Fiandra contro il Palatinato, hierilaltro il Signor Don Fernando vene a comunicarmela, e deue hoggi parlarne al Re, e doppo à Ministri; & io di gia scuopro, che la risolutione qui piacerà. Anzi hieri uno de più principalz di loro mi disse, che questo era il vero ferir nel cuora gli Heretici nelle presenti occorrenze di Germania, o il vero modo di fargli pentir della loro temerità. Nel resto di qua si camina ne sensi di prima in fauor dell'Imperatore, e della causa Cattolica di Germania. Et hauendo desiderato Sua Maestà Cesarea, che gli Am

Ambasciatori di questo Rè senza trattenersi più per camino con altri Prencipi Cattolici, ò Heretici, andassero a dirittura a Vienna, per apportar maggior confeque za alle cose sue, è stato ordinato loro di qua, che lo facciano; onde con le prime lettere si stara aspettando d'intender l'arrino loro in quella Città . Si vorrebbe far più ancora con l'armi. Ma qui va ferpendo sempre più il mal domestico; e non par conneniente di far vscire hoggi l'armi, per hauerle forse a vichiamar poi dimani. Ognuno aspetta questo nuono ritorno di Blenuille da Angiers; se bene il primo, e secondo non posson far buon pronostico a questo terzo. Altre persone, per dir'il vero, bisognaua, e bisognerebbe inniare; più rileuate, c'hanessero maggior proportione al negotio, e che fossero più considenti alla Regina. A questo mi par , c'hora si pensi. Ma Dio voglia, che non sia tardi. Crescono i sospetti ogni giorno più: si dispongon le cose all'armi; e se ben da nuna delle parti si vuol cominciare, nondimeno sarà necessario al fine, che, ò l'una so l'altra, anche non volendo, cominci. E così verremo ad una deplorabil ouerra cuile, douendo effer da una parte il Figlinolo, e dall'altra la Madre. E nondimeno son pur troppo funeste per se medesime sempre ancora tutte le guerre ciuili ordinarie, e le ler vittorie: se vittorie si posson chiamar quelle, che lascian vinti non meno i vincitori, che i vinti. Ma faccia Dio, che ne riescano vani gli augury. Noi qui intanto siamo stati continouamente questi giorni in balli, & in feste: la settimana passata in casa della Prencipessa di Conti; e questa in casa della Contessa di Soissons; e la vigilia di S. Giouanni nella cafa della Villa con occasion di vederei soliti fuochi. A tutte la Reoina s'e trouata; e vi sona 217interuenuto ancor io imitato alla domestica; e tuttes fon passate con molto gusto. Qui habbiamo vn Giuono, che pare vn Aprile. Ben si deue far sentire in...
Madrid is caldo d'altra maniera. Spero c'haurà giouato almeno per consumar del tutto il catarro di Vostra Eccellenza. Alla quale io per sine bacio rinerentemente le mani. Di Parigi li 24 di Giugno 1620.

## Al medefimo. a Madrid.

CCENNAI a V. E. con le antecedenti mie lettere, che staua per accendersi in questo Reono un oran fuoco di moni tumulti. Et eccolo acceso. La postema al fine scoppio, e da ogni parte crebbe la guerra occulta de sospetti in maniera, che s'e connertita. apertamente poi in quella dell'armi. Di già si lieuano soldati per tutto. Il Re mhaura presto insieme un gran numero, e dalla parte della Revina Madre, e de suoi le preparationi parimente son grandi; si che fra pochi giorni (se Dio non rimedia) sarà tutta in. arme la Francia. Appena hebbs scritto vitimamente a V. E., che il Conte di Soissons, e la Contessa sua madre vscirono all'improniso di Corte, sotto pretesto di wary disgusti, e se n'andarono a trouar la Regina: 🛋 con loro parti nell'istesso modo il Gran Prior di Vandomo, come pur nell'istessa forma era partito il Duca di Nemurs due di inanzi . V E. s'imagini la commotione, ch'e nata qui particolarmente dall'oscita in tal forma del Conte di Soissons, Prencipe del Sangue, il quale, se ben giouinetto di sedici anni, con le conseguenze solo del nome, può sar si vantaggiosa la caufa, che seguiterà; oltre che la Madre è donna di gran

in.

in.

n-

10.

TB

r.

rt,

ن

nt!

di

٤

7

ÇA

M.

of k

14

di

gran senso, e qui (come V. E. sa) grandemente stimata. Con la Regina Madre dunque, oltre al Conte. predetto, saranno congiunti molti altri Prencipi, a Sionori grandi del Regno. E perche intanto son venute nuoue a Parigi di qualche principio di mouimeto nella Città di Roano in Normandia, della qual Prouncia e Gouernatore il Duca di Longanilla sofpetto al Re; percio Sua Maestà ha presa risolutione di partir subito a quella volta, per rimediar con la sua presenza adisordini, che vi potessero soprastare. Non ha però voluto andare armata Sua Maesta non. hauendo condotto feco se non le sue guardre ordinarie, ma nondimeno si rinforzate, che possono esser da 4. mila fanti, e 500. caualli. Non sappiamo quello, che fard Longanilla. Hoggi qui corre voce, che la Regina Madre sia vscita d'Angiers anch'ella con z. mila fanci, e 600. canalli, e che sia andata alla volta di Normandia per sostener Longavilla. În Parioi è restata la Regina regnante, come anche le persone publiche le quali intanto douranno trattar delle cose occorrenti con Sua Macstà, e col gran Cancelliere, che resta qui appresso di lei. V. E. vedesche principi di turbulenze son questi, e che funesti progressi se ne posson. temere. Il Fiolinolo da una parte; la Madre dall'altra; i Prencipi del Sangue diuisi; diuisi gli altri Prencipi , e Grandi del Regno ; & insomma tutto il Regno diviso. Gli V gonotti soli resteranno uniti in. questa si gran divisione; e soli sauvantaggeranno co l'armi stesse delle discordie del corpo Cattolico. Il Re nondimeno al medesimo tempo, che mette insieme tante forze, fa continouar la negotiatione cominciata per via di Blenuille: anzi la rinforza, hauendo eletto per maneggiarla quattro Soggetti inusati già per questo effete

effetto alla Regina sua Madre de più eminenti inuera di questo Regno, come gli giudicherà Vostra Eccellenza medesima; e sono il Duca di Mombasone, il Grade Scudiere nuono Duca di Bellavarda, l'Arcinescouo di Sans, & il Presidente Giannino. Et ha voluto Sua Maesta, che vada con loro parimente il Padre Berulle, che s'adopero l'anno paffato con tanto zelo, e prudenza pur in questi medesimi affari della Regina. A questo segno sono le cose. Intorno alle quali e più facile conoscere il male, che giudicar del rimedio; e questo è il senso de personaggi medesimi, c'hò nominati ; i quali prima di partire son venuti a vedermi, & hanno trattato a lungo meco delle presenti occorrenze. Del soccorso da inuiarsi di qua in Germania, non accade a pensar più per hora. Ma si può sperar bene anche senza gli aiuti di Francia. Gli vltimi auuisi sono, che s'unirebbono tutte le forze della Lega, e di Sassonia con quelle dell'Imperatore ; e che tutte entrerebbono in Bohemia, e che di qua l'armi di Fiadra affalterebbono il Palatinato, stimando, che sole possano bastare per questo effetto. Dio voglia però che bastino. Le Prouincie Vnite si preparano per opporsis e mettono in campagna a tal fine ( per quel che s'intende) 10. mila fanti, e 2500. caualli. E giunta in Fiandra di già una parte della gente d'Italia. Il resto tarda, ch'e il maggior neruo. Da questa nascono haltre tardanze in Germania : e fra tanto si perde iL. tempo, e co'l tempo il vantaggio. Godasi Vostra Eccellenza cotesto riposo, e lasci noi altri nelle nostre inquietudini . E per fine le bacio riverentemente le mani. Di Parigi li 9. di Luglio 1620.

#### Al medefimo. a Madrid.

On mi dia V. E. di gratia si male nuone intorno alla sua sanità; che certo m'hanno traffitto queste vitime del pericolo grande, in che ella s'è trouata per quel dolor di fianco, e di pietra. Ma lodato Dio, ch'ella s'era poi rihauuta; e sarà poi anche cessata quella gran debolezza. To di sanità prinata fió bene, la Dió mercè ; ma è for a fentir fastidio del-le insirmità publiche. Qui si preparano l'armi da tut-te le parti , com accennai ; & il Rè è stato costretto a muouerle contro il Castello di Can in Normandia,perche quei di dentro mostranano di non voler riccuerui Sua Maesta, alla quale poi si son resi; e prima anche Sua Maesta haueua assicurate le cose in Roano, che minacciauano riuolta, se non vi si trasferiua in persona. A Longavilla resta sospeso intanto il governo, e s'intende, ch'egli si truoui in Dieppa, e che il Re pensi di seguitarlo con l'armi. Ma si crede, ch'egli no vorrà serrarsi in quel luogo ; all'esempso del Gran Prior di Vandomo Gouernatore di Can, che non ha voluto ne anch'egli rinchiudersi in quella Piazza. I Deputati del Re intanto sono appresso la Regena Madre, la quale par, che mostri di non voler negotiare, se prima il Rè non desiste del proceder con l'armi più inanzi. Il Cardinal di Guisa vsci poi di nascosto anch'ecli di Parigi, e s'è dichiarato per la Regina. Gli altri suoi due Fratelli Guifa,e Gianuilla feguono la parte del Re, e fono di già partiti alla volta de lor gouerni ; Guifa in Prouenza, e Gianuilla in Ouernia. Hieri io visitai labuona Duchessa lor madre, ch'era qui la Dama

di V. E. Son diuise le donne anchesse, perche la buona vecchia è d'un senso, e la Prencipessa di Conti sua Figliuola d'un altro. A questo modo si vine in Francia; e questi sono gli effetti delle commotioni ciuil; ch'armano d'ordinario il Janoue contro il sangue, e la patria contro la patria. La Regina regnante e qui tutatuia. Onasti ogni giorno Sua Maestà si truoua inconsolio, e da grandissima sodisfattione. Et io per sine a V. E. bacio con riuerente affetto le mani. Di Parigi li 22. di Luglio 1620.

## Al medefimo. a Madrid.

D Icevo lultima lettera di V.E. sotto li 17. del N passato, ch'è più breue del solito; se bene a me quole non tanto che sia breue, quanto che duri la cagione della sua breuità. Troppo ostinate inuexo sono le reliquie del male, c'hà trauagliato V.E. Io aspettaua migliori nuoue; ma spero pur finalmente, che le riceucro con le prime sue lettere. Noi qui nel colmo del caldo , l'habbiamo desiderato. E corso un Luolio pionoso fuor di maniera, e ch'in vece di leuare i catarri gli ha fatti sentire a molti . Ne di Parioi posso quasi dir. altro a V. E. De gli eserciti alla campaona bisognera parlar da qui inanzi. Il Re giudico poi meglio di lasciar Longanilla in Dieppa, e si volto subito verso il paese d'Angiu, al confine del quale Sua Maesta di gia si truouana, non hauendo haunta resistenza da alcuna parte. Non vsci poi la Regina Madre la prima volta, come fu detto; ma bene è vscita vitimamente, kauendo occupata la Terra della Flefcia, con intentione d'andar trattenendo il Re, per quel

quel che s'è potuto scoprire . Nondimeno è poi ritornata in Angiers, & ha fatta abbandonar parimente la Flescia, perche quello non era luogo da poter aspettare un' affedio. Il Re hà di già appresso la sua per sona da 15. mila fanti, e 1500. canalli, e la Regina intorno a 6. mila fanti, e 800. caualli, ma s'intende, che dall'una, e dall'altra parte ogni di s'ingrossa la gente, e ch'in Angiers fosse per arrivar presto Vmena . Poco doppo l'arrino de Deputati del Re in Anviers fu ritenuto preso il Conte di Rosciasori Fielinolo del Duca di Mombasone; e percio il Padre temedo d'on simil caso nella persona sua propriasse ne suo o i nascostamente di la; & ando subito a trouar il Re,che l'ha inuiato poi a Parioi. Questi mali incontri mossero il Re a richiamar oli altri Deputati . Ma essendo poi stato messo in libertà il Conte di Rosciafort , essi Deputati rimangono tuttania appresso la Regina Madre, O eltimamente l'Arcinescono di Sans, O il Padre Berulle erano andati a trouar'il Re. Dal negotio nodimeno par, che si speri poco. Il Re offerisce ogni sodisfattione alla Regina, ma non vuol venire in tratrato con gli altri. All'incontro la Regina non si vuol prinar de gli amici, ne abbandonargli. Intanto il Re non è lontano da Angiers più d'una giornatase si mostra in suo fauor chiaramente il popolo di quella Città. I progressi del Re fin qui non poteuano esser manosori: e fa per un orand'esercito la sola Real sua pre-Senza. Questo è lo stato delle cose hora in Francia. Quelle di Germania vanno lente dalla parte Cattolica, e quasi anche più in Frandra. Pur s'intende, ch'è o unta hormas tutta la gente d'Italia : onde prosto si doura far da douero, & vdirsi ad un tempo la mussa dell'armi, che si fara da più parti in fanor di Sui MacMaestà Cesarea, e della Lega Cattolica. Io prego a V.E. vn'intiera sanità; e le bacio con riuerente affetto le mani. Di Parigi li 5. d'Agosto 1620.

#### Al medefimo. a Madrid.

CCRIVO in gran fretta a V. E., rubbandomi il I tempo l'Ordinario di Roma , che parte su questo medesimo punto, che passa di quà un Corriere straordinario spedito a cotesta Corte dall'Ambasciatore del Re Cattolico in Inghilterra . Hoggi qui noi habbiamo mone di pace, e le teniamo per vere, ancorches non se n'habbia l'oltima sicurezza. Le nuoue sono,che il Re al fine era per comprender nell'accomodamento, ad istanza della Regina sua Madre, tutti quelli, che s'erano vniti con lei, anche doppo le cose dell'anno passato. Al che inclinaua tanto più il Re,quanto si conoscerebbe, che questo fosse effetto di benignità, e non di debole za; hauendo Sua Macstà fatto sempre mag-giori progressi con le sue armi, e leuato in sine con una grossa fattione il Ponte di Se a quei della Regina, e conseguentemente il passaggio della Loyra, che vuol dire hauer ristretta la Regina dentro alle muraglie sole d'Anviers . Praccia a Dio, che siano veri gli aunifi, e che fegua una volta quella riconciliatione fra il Figlinolo, e la Madre, che per tanti rispetti è dest-derata da questo Regno, e che per tanti altri può esser di si gran conseguenza al resto della Christianità. Se ben non si potra dire, che fra le Maestà Loro sia stata guerra, ma che solamente i loro nomi habbiano sernito alle passioni de gli altri. Di questo sereno impro-niso, che sta per vscir da si oscura procella non si maraniglierà punto Vostra Eccellen a che sa di qual natura è la Francia, e quanto inaspettatamente, soglia conucrir la tranquillità in tempessa, e la tempessa in tranquillità. Non ho più tempo. E per sine a V. E. bacio con viuerente assetto le mani. Di Parigi li 12. d'Agosto 1620.

## Al medefimo. a Madrid.

ILLE fauori al solito mi porta quest'ultima porta già le nuone, che vorrei della sua sanità. Veggo, chella era tornata a ricadere; e quanto dolore io senta di ciò ella medesima può giudicarlo. Ma poiche V. E. mi dice, che il male hauena cominciato a far tregua, voolio sperare, ch'al fine pur farà con lei un'intiera pace. Del che io starò pregando Dio bens di cuore, e aspettandone con impatienza l'auurso. Io qui me la sono passata bene di sanità, Dio lodato, non oftante, che mi fia conuenuto fare un viaggio di 24. giornate con alcune di caldo grande, e con molte altre incomodità, che si pruouano nel viaggio. Segui la pace , com' accennai a V. E., e com'ella haurà por inteso più pienamente. Si videro subito insieme il Re, e la Regina sua Madre in Brissac; e si son vedute le Maesta Loro di nuono vitimamente in Poitiers, done si troud anche la Regina regnante. A Poitiers dunque bisognò, che mi trasferissi ancorio, per occasione di varie occorrenze publiche, & in quel luogo mi fermai cinque giorni. Di la il Re se n'ando a Bordeos, e le due Regine diedero la volta a Parigi, don'e arrinata di gia la Regnante, e done s'aspetta la Regina. Ma

Madre similmente fra due , ò tre giorni . Qui mi truouo anch'io di ritorno, e con sommo desiderio di quiete, doppo tanti, e si molefti fluffi, e rifluffi d'agotationi . E pur questa volta si dourebbe sperare qualche stabil riposo con la venuta della Regina Madre a Parigi, per trattenersi appresso il Re suo Figliuolo. Ma nondimeno la Francia non mi può far tanto sperare, che non mi faccia anche sempre temere; essendo troppo variabile questo ciclo, e troppo frequenti da un giorno all'altro le sue mutationi. Ottimo inuero è il consiglio, c'ha preso la Regina Madre di venire a fermarsi in Parioi. A me Sua Maesta disse in Poitiers, che non era per cambiarlo in maniera alcuna; al che so l'esortai sempre più, e le aggiunsi liberamente, che s'ella si fosse risoluta a cio l'anno passato in Turs, non si sarebbe trouata nell'oltime angustie d'Angiers . In questa determinatione thà indotta, o l'hà confirmata principalmente il Vescono di Lusson. E ben ci volena vn'istrumento d'autorità, e di prudenza tale appresso di lei in oppositione di tanti altri che in queste discordie riponeuano i lor vantavoi. Hauremo qui dunque presto unite insieme tutte le persone Reali; e da questa lor concordia domestica si può aspettar senza dubbio un gran frutto al publico bisogno del Regno. Ma, o che grande occasione s'e perduta qui hora di frenar l'audacia de gli Vgonotti, e d'auantaggiar le cose della Chiefa, e del Re! Parena, che Dio la porgeffe con le sue mani. Con le forze del Re, ch'erano grandissime, si poteuano congiunger subito quelle della Regina Madre, e le genti leuate da Epernon, da Vmena, e molte altre; e tutte queste forze erano di già in casa de oli Vgonotti, senza chessi hauessero potuto preuedere in alcun modo vna tal tempesta; ond essi bora. 27073

non si trouauano pur con vn' huomo, si può dire, qua dentro, ne meno poteuano aspettarne un solo di fuori, nella presente occupation generale de gli Heretici in Alemagna. L'occasione percio non poteua esser più bella, ne più comoda per reprimer la loro audacia; la quale non è dubbio, che sempre andera crescendo, quando habbia tempo da poter crescere, e ch'ogni di maggiormente minaccierà la Chiesa qui dentro, e la Monarchia Reale; poich'ogni di si conosce meglio,che non possono compatirsi tra loro, da una parte la potenza legitima della Chiesa, e del Re; e dall'altra lo Spirito ribelle dell'Heresia, e della fattione Vgonotta di questo Regno. Et inuero è così. Mille guerre esterne in mille occasioni hora hà mosse, & hora hà sostenute la Francia; ma doppo le guerre sono seguite le paci; doppo gli ody le riconciliationi; e doppo le inimicitie molto spesso ancora le parentele. Mille volte e stata afstitta parimente la medesima Francia qui in casa dalle guerre ciuili ne tempi adietro; e nondimeno la Monarchia è restata sempre vna, 🗸 vna sempre la Chiefa. Ma doppo che s'e introdotta l'Heresia in queflo Regno, e con l'Heresia il gouerno de gli Vgonotti fra loro, ch'è del tutto contrario a quel della. Chiefa, e del Re, sempre sono state incompatibili queste contrarietà, e sono state in continouo combattimeto, per l'una parte la Religione, e l'autorità Regia, e per l'altra l Heresia, e la fattione Voonotta, e non cesseranno mai, sinche dall'una non resti l'altra intieramente abbattuta, e vinta. Douendosi dunque presupporre (come vien presupposto qui in generale) che il disegno de gli V gonotti sia di rouinare affatto la Religione, e l'autorità Regia, e ch'essi a questo fine stiano perpetuamente spiando ogni congiuntura, che possa

nascere in lor vantaggio, percio non si doueua hora perderne dalla parte del Re una sì fauoreuole di romper questo lor peruerso disegno. Il che consisteua principalmente in leuar loro di mano le Piazze di sicurezza, O in rompere almen per hora la lor fattione, la qual se mancasse, verrebbe anche a mancar da se medesima l'Heresia con molta facilità; non potendosi dubitare, che si come l'Heresia s'è introdotta principalmente per fattione in questo Reono, così la fattione no sia quella ch'in principal luogo ve la mantiene. Que-sta congiuntura presente insommanon poteua esser più bella ; e molto ben s'e mostrato di conoscerla, e più d' una volta ancora di volere abbracciarla. Ma essendost lasciata fuggire, bisogna concludere, che non sia gunto per anche il tempo nel quale Dio riferui a que-fto Regno vna sì gran benedittione, come sarà quella: di liberarlo da una tal peste. Che finalmente ben se può credere, che Dio gli farà questa gratia un giorno, e che farà preualer del tutto la causa della Chiesa, e del Re, la quale di tanto è superiore anche di presente alla fattione Veonotta non meno di forze, che di giustitia. E non si debbono stimar poco interessati ancora in vn tal successo i vicini Cattolici, come ben l'hà fatto apparir (petialmente la Spagna in diuerfe occa-fioni d'aiuti fomministrati per tal rispetto alla Fran-cia ; esendosi troppo bene sui conosciuto che di qua se spanderebbe la incuitabilmente il male non reprimendosi. Ne d'alcuna cosa al sicuro goderebbono tanto gli Heretici , e massime i Calumisti , fieri nemici dello Monarchie temporali non meno, che dell'Ecclesiastica, quanto d'infettar quel paese, e d'involgerlo in quelle divissoni, e calamità, ch'essi hanno fatte, e. fanno prouar tuttania si miserabilmente in tante altre parti. Ma troppo mi so diuertito hormai dal principio di questa lettera, e particolarmente in materici. si note a Vostra Eccellenza, e nelle quali non può, ne deue ella stare ad altro giuditio, che al suo medesimo. Torno dunque a ripigliare il filo interrotto. Noi qui habbiamo, come ho detto, la Regina regnante, e con ottima sanità; e non potrei dire a Vostra Eccellenza quanto bene s'è gouernata in questi fastidiose incontri fra il Re, e la Regina Madre. In grand afpettatione si deue star costi delle cose di Germania. Bauiera ha di vià occupata l'Austria supersore, come intenderà V. E.; & hora si truoua in Bohemia. L'armi di Sassonia son molto lente; e Dio sà, ch'al fine. non riescano poco sincere. Il Marchese Spinola entrò nel Palatinato; T ad offeruar le genti delle Pronincie Vnite rimafe il Marchefe di Beluedere General della Canalleria di Fiandra con un buon neruo di soldatesca. Grandi sono all'incontro le forze contrarie ; e di già il Gabor è stato eletto Re da ribelli Vngheri. Da tutte le parti son bilanciate le cose fra speranza, e timore. Faccia Dio, che la buona causa preuaglia. Et io per fine a V. E. bacio riverentemente le mani. Di Parigi li 24. di Settembre 1620.

## Al medesimo. a Madrid.

FINALMENTE bò pur la mona santo desiderata della sanità intiera di V. E. Dico intiera, perche saranno di già del tutto suanite quelle reliquie infensibili che restauno. Hora bissona attendere a conferuarsa. Se ben non sò, che rimedio migliore d'una gita così agginstata di corpo, e d'animo, come è quelle.

la di V. E. Veggo i muoni fauori, ch'ella m'ha fatti nella relatione si vantaggiofa, ch'ella bà voluto dar sopra la mia persona al Signor Marchese di Mirabello nuono Ambasciatore di Sua Maesta Cattolica. destinato a questa Corte. Troppo inuero ha ecceduto V. E. E pur ella doueua pensarui molto ben prima. perche resta hora impegnato il suo honore co'l mio; sì che no sodisfacend io alla sua relatione, verrà nel mio mancamento ad entrar qualche parte ancora del suo. Ma come si siayon mancherà almeno in me una gra volontà di seruire il Signor Marchese. Del quale, e della Signora Marchefa sua moglie sono precorse qua veramente tutte quelle migliori relationi, che se ne potenano desiderare; onde si può credere, che qui siano per dare un'intiera sodisfattione, e consequentemente per riceuerla ancora. Con le prime lettere si dourebbe hauer la nuova sicura bormai della partita loro di Madrid, e così s'aspetta qui d'intedere senz' altro. Ma vedranno forfe per camino questo Re prima di vederlo in Parigi, effendosi accostata sempre più Sua Maesta verso i confini di Spanna, per occasione di farsi obbidire da gli Voonotti di Bearne, come si sarà inteso costi. Grand'ostinatione, per dire il vero, è la loro in causa si giusta, e massime con l'hauere adosso il Re stesso armato! La rabbia gli rode insomma di veder restituiti i beni a quegli Ecclesiastici, e molto più la libertà della Religione a tutto il paese. Così dalla parte di qua si fosse abbracciata l'occasione de voler far d'anantaggio in servitio della Religione, edel Re! Per questa cavione delle cose di Bearne il Re non fara così presto a Parigi. Intanto la Regina è tornata da nostra Dama di Liesse, done ando vitimamete per sodisfare ad un voto. Non venne poi la Revina Madre allora quand io scrissische s'aspettana. Ha voluto prima andare a Fontanableo; ma hora l'afpeteiamo sicuramente fra quattro, è cinque giorni a Parigi. In Germania le cose hora vanno assai prospere per l'Imperatore. Dalla parte del Palatinato il Marchese Spinola ha fatto progressi molto considerabili; e gli và facendo Bauiera ancor dalla sua . Son congiunti insieme egli, & il Bucoy; & hanno fatto disloggiare i nemici,e gli andauano seguitando; con ferma speranza, o di disfargli, se non vorranno combattere ; o di vincergli, se vorranno venire a battaglia. Dall'altro canto si Gabor è stato eletto Re, come scrissi, & ammassa oran oente insieme. Non è pero coronato ancora; anti trattiene in pratiche l'Imperatore. Vuol veder l'esito insomma delle cose di Boemia, per gettarsi poi done l'interesse l'inuiterà; e molto ben saprà farlo, per esser huomo astutissimo, e che non offerua altra leove, che quella del suo vantavoio. Di Sassonia la mossa non è anco ben certa; che se fos-Se, non si potrebbe dubitare, che non restassero vittoriose l'armi dell'Imperatore, e della Lega Cattolica, Ma bisoonera in fine, ch'egli si scuopra. Et io qui bacio a V. E. con riverente affetto le mani. Di Parigili 15. dOttobre 1620.

Scritta la lettera, il Signor di Sciannalone, che fa qui i negoti del Duca di Lorena, e che V.E. conosce molto bene, m'hà comunicata vna lettera di Nansi fotto li 10. di questo, ch'egli ha ricenuta dal Conte di Vademonte, con auusso che il di inanzi era passaro di la vn Corriere spedito dall'Imperatore in Frandra all'Arciduca con queste mone. Che il Duca di Bauiera alli 26. del passato era entrato in Praga; che il Relatino se riera suggito con la moglie, e sigliuoli, vedendo solicuato il popolo all'accossario dell'escrito di Bautera; ch'esso Palatino i era ritirato in Morauia, com qualche speranza d'esser autato das Gabor; e che Sassonia era in capagna anche gli in sauor di Sua Maesta Cesarea. Contenena di più la lettera di Vademonte, che il Marches Spinola hautena occupata la maggor parte del Palatinato di qua dal Rheno; e che is Protessanti, i quali il hautenano pissiata la disse già i andauano separando. Ho voluto agoiunger quessi particolari a V. E., non dubitando io, che non siano per estre molto carise per se medesimise per l'ausurio, che possono apportare d'altri successi migliori. Piacecta a Dio, che rehabbiamo quanto prima più certa, a più piena notitià.

## Al medefimo. a Madrid.

Ono aunifato prima della parrita, si più direi, che dell'arrivo d'un Correte straordinario, chepassa di qua spedito di Germania in si pagna. Ondefarò più brene, che non vorrei, e che non vichiederebbe toccassone di rispodere all'ultima lunga settera di Vofra Eccellenza de gli II. del passato, c'hò riceuntaboggi appunto. Ma parliamo prima delle cose pibbliche, e poi parleremo delle prinane. Non su poi vera
la nuona di Praga; ma ben'è vero, che Bastiera, e Buea; e che Sassonia essendos poi mosso a quella Citea; e che Sassonia essendos poi mosso a quella Citea; e che Sassonia essendos poi mosso a quella Citea; e che Sassonia essendos poi mosso a quella Citea; e che sassonia essendos poi mosso a quella Citea; e che sassonia essendos poi mosso a quella Citea; e che sono compasi vari suoghi intorno a quella Citea; e che sassonia essendos poi mosso dell'imperatore; ha ridotta la Lusatta in potere
di Sasa Maessa; onde si può quali fermamente sperare, che molto presto Praga medesima sia per cadere.

Il Dampierre questi giorni ha rotto il Gabor; ma egli doppo è restato morto in certa fattione sch'è stata grane perdita,e di gran dispiacere all Imperatore. E quato alle cose del Palatinato, non s'è inteso quasi altro di più, doppo l'ultime lettere. Ma che dirà V.E. de successi nostri quà di Bearne? Prima in Madrid, che in Parioi ne sarà risonata la fama. Successi innero, che non possono esser più in fauore di quel che sono della. Chiefa, e del Re. Mi scrine miracoli appunto hoggi il Padre Arnulfo Confessore di Sua Maestà; perche il meno è stato il far restituire i beni a gli Ecclesiastici del paese, come di già si sarà inteso costi. Lodato Dio, che se non hà voluto dare al presente per suoi segreti oindity la vittoria maggiore qui contro l'Heresia, n'ha data una almeno così importante, che può seruir di pegno per la maggiore. Gran vantaggio senza dubbio sara ancor per la Spagna, che resti afflitto l'Voonottismo in quell'angolo si vicino, e prima si infetto! Che solo in Rearne fra tutte le Pronincie di questo Kegno l'Heresia dominana senza libertà alcuna di Religione. E di già correvano cinquanta anni, che non s'era iui ne vdita Messa, ne vsato Choro, ne aperta Chiefa. Ma non più di materie publiche. Intorno alle prinate, il primo gusto, che mi si rappresenta è quello dell'intiera fanità, che di vià vode V. E. Dio gliela conferui per lango tempo. Di tanti fauori poi, ch'ella s'è compiaciuta di fare a Monfignor d'Albenga mouo Collettore di Portogallo, io le rendo infinite gratie. Egli stesso me ne da auniso, e gli celebra, come deue, Tio n'entro a quella parte, che me ne tocca . Vorrei dir più, ma il tempo non corrisponde alla volontà. El per fine a Vostra Eccellenza bacio rinerentemente les mani. Di Parigi li 27. d'Ottobre 1620.

Al

### Al medefimo. a Madrid.

RRIVO qua due di sono il Signor Marchese di Mirabello; se ben non si può dir quasi ancora arrivato, trattenendosi egli, e la Signora Marchesa sua moglie qui vicino due leghe, affin di dar tepo, che sia messa all'ordine la lor casa. Io inniai subito un mio a complir con loro; e certo, che riceno quella relatione delle loro compite maniere, che più baurei potuto desiderare. Se ben qual'altra potena so stimar più di quella di V. E. ? Fra un giorno , ò due intendo, che verranno a Parigise credo, che resteranno sodisfatti dell'alloggiamento, chè stato preso per. loro, ch'è quello della Badia di San Germano, molto comodo, e di sito, e d'habitatione, come V. E. giudicherà anch'ella, per la memoria, che facilmente ne potrà hauere. Come sian qui non manchero di seruirgli nel modo, che m'obligan tanti rispetti prinati, e publici, e la consideratione in particolare de comandamenti; che n'ho riceunti da V.E. Ottimi senza dubbio saranno stati gli aunertimenti, che V.E. haurà dati al Signor Marchese intorno alla buona intelligenza, che se deue desiderar fra le due Corone ; materia, che per effere si importato, ben meritana hora da lei questo Zelo ne fugi ricordi, chella ne ha fatto apparir sempre qui di presenza co suoi offity. Quanto alle cose di qua, noi habbiamo di osa la Regina Madre in Parigi, ma un poco indisposta d'un piede. Hieri l'altro so hebbi la mia vdienza, e l'hebbi stando in letto Sua Maestà; la qual nondimeno hieri ando in letrica a veder la sua nuona fabrica di Lucemburgone si fece portar poi

in sedia per tutti gli appartamenti, che son già fatti. Hauremo qui presto ancora il Re,e forse anche più presto, che non si pensaua, credendosi hora, che voglia pigliar la posta, e sorprendere la Regina. Cosi a me disse la Regina Madre medesima . Non si può dire con quanta impatienza questo popolo desideri il suo ritorno; massime doppo questi successi di Bearne, c'hanno fatto risonar qua per tutto il suo nome, e celebrar spetialmente da ognuno la sua pietà. Gli Vgonotti ne fremono sempre più; & hora minacciano di voler ridursi di nuono alla Roccella in Assemblea generale. Ma hora non è tempo da braueo ciare per loro; e crescendo il Re sara sempre meno. Dio gli confonda, e confonda insieme gli altri nemici della sua Chiesa; e particolarmente hora in Germania, doue effi più la combattono. Di la non veno on nuove d'altri mao giori progressi dalla parte Cattolica; e pure habbiamo hormai alle porte il Verno, il quale senza dubbio sara in fauor de'nemici, se prima l'armi Imperiali non entrano in Praga. Faccia Dio, che ne giunga presto bauuiso. Et io per fine a V. E. bacio rinerentemente. le mani. Di Parioi li 6. di Nouembre 1620.

## Al medesimo. a Madrid.

A L fine Praga è in potere dell'armi Catteliche. E sono state desiderabili quelle prime bugie della fama, perche ribauesse ad vscir poi in sauor della Chiesa tanto più vantaggiosa la verità. L'ausso in sossanza è questo. Che doppo hauer fatto cotinoui progressi il Duca di Bauiera, coi il Conte di Bucoy, sinalmente son venuti co'i nemici a battaglia, e ribanno ripor-

riportata una gloriosa vittoria; e che il giorno medesimo del successo entrarono in Praga. Hoggi per Corriere espresso, che di qua passa in Ispagna, ne riceusamo la nucua, che traffiggerà nel cuore questi nostri V-gonotti. E che dirà hora particolarmente Buglione? Architetto principale di tutti questi disegni del Palatino suo nipote? Buglione, dico, il qual si vantaua l'anno passato nella solennita di questi Caualieri della Spirito fanto, che mentre si creanano de Canalieri in Francia, egli creaua de Re in Germania? Hora godasi questo suo Re senza Regno; anza pur questo suo Palatino senza Palatinato; e spero, che siamo per dire ancora questo suo Elettore prino dell' Elettorato. Scriuono, ch'egli era fuggito di Praga, e non si sa bene ancora il numero de morti, e prigioni; ma la vittoria de Cattolici è grande,e presto ne sapremo a pieno i particolari. Io me ne rallegro mille velte con. V. E., e fin da hora ne riceuo mille scambieuoli congratulationi da lei. E passando alle cose di quà, poco baurò, che aggiungere a quel ch'io ne scrissi con le passate. Il Re fece por una dichiaratione di lesa maestà contro gli Vgonotti, se non desistono dall' Assemblea. cominciata co temerità incredibile alla Roccella. Questo successo di Praga non doura molto animargli. Vedremo quel, che faranno. Entrò in Parigi finalmente il Signor Marchese di Mirabello; & hoggi appunto haura la sua prima vdienza. Io non ho potuto ancora vederlo, non permettendo lo stile di qua, com'e noto a V.E. il visitar gli Ambasciatori arrinati di nuouo, sin ch'essi non habbiano fatti i lor primi publici complimenti con le persone Reali. Due di sà giunse ancora un' Ambasciatore straordinario della Republica di Venetia. Egli vien per le cose della Valtellina.

Di qua ancora vi premono grandemente; ma si può creder, che cospirando bene insteme le due Corone, il tutto i aggissera in buona sorma. Che sarà quanto m'occorre di scriuere a V. E. col presente Corriere. straordinario, doppo hauerle rese mille gratie dell'ultima sua corressissima lettera, e de nuoni suori chi ella se compiaciuta in mio riguardo particolarmente di sare a Monsignor Collettore di Portogallo. E le bactori riverentemente le mani. Di Parigi si 26 di Nouembre 1620.

Hor hora parte da me il nostro Signor di Bonuglio, ch'è venuto a rallegrafi meco in nome del Signor Duca di Luines di questo felice successo di Bohemia, havendomi fatto dire il medesimo Signor Duca, che il Renista allegrezza gradissima. E con ravione inuero, perche questo colpo, che riccuono gli Heretici di Gormania ripercuote aspramente qua su gli Vgonotti di Francia; di gia si soloriti per quello, che ssi medesimi hanno riccunto di fresco da successi del Bearne.

## . Al medefimo. a Madrid.

F VR ONO poi confirmate amplamète le felici ruoue, e della vittoria de Cattolici in Bohemia, es
della prefa particolare di Prava. La battaglia segui
non molto lontano dalle mura della Città, appresso va
casa di piacere dell'imperatore, chiamata la Stella,
per esser di architettura stellata; nel luogo, e giorno
medessimo, nel qual vennero i ribelli l'anno passato a
riccuere il Palatino nella prima solenne sua entrara
in Prava. Che cerrò è stata una circostanza ben mistrio-

174

steriosa della oiustitia di Dio contro esso Palatino, e ribelli. L'esercito nemico rimase intieramente disfatto: e la fama comune è che di morti ne restassero più di sei mila nella battaglia, e di presi un gran numero, e molti de più principali. Il Palatino con la moelse fuori la notte stessa di Praga, e s'intese all hora, che si fosse ritirato nella Slesia; ma hora non si sa di certo, dou'egli si trucui. Il Gabor resta anch'egli stordito, e mantien più viue hora di prima le pratiche d'accomodamento con l'Imperatore; al qual fine trattarono ultimamente con esso Gabor gli Ambasciatori de questo Re, o hora il Signor di Preo, uno di loro à andato a trouarlo di nuono. Bauiera tornò come triofante quasi subito nel suo Stato; e Bucoy resta con l'armi , e con esse fa ogni di qualche nuono progresso. I ribelli Bohemi son ritornati di già all'obbidienza dell'Imperatore; e si può sperare il medesimo de gli altri di Slesia, e Morauia; che la Lusatia di vià torno all'ubbidienza, costretta dall'armi di Sassonia. A fauor de nemici combatte hora il Verno; che se la stagione fosse più dolce, l'armi Imperiali doppo una tanta vittoria in Bohemia, fariano corfe vittoriose subito anche in ogn'altra parte. Veogiamo hora quel che farà questo nostro si glorioso Inuasore di Regni, con questo Jupremo, e si sagace suo consigliere Buglione. Io per me confesso, che no desidero cosa più che di vederlo ancora senza l'Elettorato. E chi può meritarlo più di Baniera ? ch'e della medesima Casa; Prencipe di tanto valore, e pieta; e si benemerito della Religione, del-[Imperio, e dell'Imperatore? In Inghilterra par, che quel Re comince a commuouersi in fauor del Genero; ma troppo tardi. Se ben certo non si può se non lodare orandemente la moderatione da lui mostrata sin ho-

ra; perch'eoli non ha mai voluto dar nome di Re al Palatino, ne approuare (almeno apparentemente) vna sì indegna inuasione. Egli ha conuocata hora la grad'Assemblea del Parlamento d'Inohilterra; e si o indica; che dimanderà qualche sussidio al Regno in auto del Palatino. Ma si può credere, che finalmente eoli si voltera a qualche negotiatione con l'Imperatore, affine di rimetter, se potrà, il Genero nella Casa sua propria, della qual resta di già in buona parte spogliato. Ma non più delle cose esterne. Qui le nostre di Francia son sempre in qualche sorte d'agitatione, secondo la solita lor fluttuante natura. Gli Voonotti mostran di voler continouar l'Assemblea; e non solo scuopron mal'animo nella Roccella, ma in tutte l'altre parti del Regno. Per tutto gridano, minacciano, efremono. Come se non si sapesse quanta è la debolez-Za loro qui dentro, e quanto grande quella de gli amici loro di fuori! Han tentato hora di sorpredere Nauarrino in Bearne; & in somma non posson patire vn' acquisto si grande com'e quello, c'ha fatto la Chiesa, & il Re in quelle parti. E tanta ancora è stata la rabbia loro, o più tosto infania per questo successo si felice della causa Cattolica in Alemagna, che ci hanno perduto, si può dire, il giuditio, e non lo voleuano credere in modo alcuno; benche su'l ponte nuono con le stampe qui solite, si sia mille volte publicata la vittoria. Imperiale . Ma tornando alla loro Assemblea, il Re si mostra risolutissimo di non consentir, che si faccia. Intanto Sua Maestà è andata hora a dare una scorsa in Picardia, per giungere anche sino a Cales; e conl'occasione della vicinanza inuia il Marescial di Cadenet Fratello del Duca di Luines a complir co'l Rè d Inghilterra . Quanto alle cose della Valtellina, di

ė

d

lm

fa 110-

or or

reft po

Ba

unte

del

ero;

nb

qua si spedisce un Ambasciatore straordinario a cote-Ita Corte, O vi altro a Grisoni, per fare da tutte le parti gli offity, che potranno esfere più a proposito, affin de trouar qualche buon'aggiustamete alle cose della Religione, e del gouerno in quelle parti. In questo negotio premono qui da douero, e si persuadono, che dalla parte di Spagna si procedera con la medesima buona intentione, che si mostrò nelle cose passate d'Italia. Ma non sentira gusto orande V.E. quando sapra, che noi le mandiamo il nostro Bassompiero per Ambasciatore Straordinario ? ciò è , le delitie di questa. Corte? E senza dubbio egli saprà molto ben'hora parimente sodisfare all'occasione, che lo fà venire. O che inuidia hauro a suoi congressi con Vostra Eccellenza! ma spero, che pur vi sarò a parte ancor'io, in virtu di qualche commemoratione cortese, che di me sara fatta dall'uno, e dall'altro. Di quest'elettione resta qui grandemente sodisfatto il Signor Marchese di Mirabello', il quale ho veduto pos molte volte, com'anche la Signora Marchesa sua moglie, e certo non potrej dire con quanto mio gusto; e voglia Dio, ch'io l'habbia così dato, come pienamente l'hò riceunto. Di Vostra Eccellenza habbiamo parlato le hore intiere, 🖝 habbiamo fatto a gara a chi potena più, ò riferire essi dalla lor parte, ò interrogario dalla mia. E per fine le bacio con riuerente assetto le mani. Di Parigi li 24 di Decembre 1620,

### Al medefimo. a Madrid.

TERI, Vigilia di Natale, scrissi una lunga lettera a V. E. Et appena l'hebbi imutata alla posta, che ricenei quella, ch'a lei è piaccinto di scriuermi con l'occasione del Corriere spedito di costà in Inghilterra. E perche intendo, che non è ancora partito l'Ordinario di Spagna, soggiungero queste quattro riohe di più, accusando essa lettera a V.E., e rendendole insieme quelle più viue gratie, ch'io posso di questo nuouo fauore. Tale appunto veggo esser la sua allegrezza, per la vittoria de Cattolici in Bohemia; quale io me la figurai da me stesso. Così è veramente. Questo successo non poteua apportare, ne alla Religione maggior vantaggio, ne all Heresia maggior, percossa. Intorno al negotio della Valtellina ho scritto nell'altra lettera quanto m'è occorso. Del congiungimento seguito costi fra i Serenissimi Prencipe, es Prencipessa, qui s'è riceuuta grand'allegrezza. Gran wergogna all'incontro sarà la nostra, se prima costì la Prencipessa diuenta madre, che qui la Regina! Hoggi appunto la Duchessa di Luines ha partorito il suo primo maschio. Vostra Eccellenza s'imagini il gusto, che il Duca ne sentirà. E con ragione. Chal fine. tanto debbono stimarsi da fauoriti le loro felicità, quato possono farne godere alla lor descendenza il frutto. E qui per fine io bacio a Vostra Eccellenza riuerente-, mente le mani. Di Parioi li 25. di Decembre 1620.

#### Al medefimo. a Madrid.

E battaglie insomma finiscon le guerre; e le finisce ancora alle volte una sola. Così veggiamo, che segue hora in Bohemia, e nell'altre Prouincie incorporate a quel Regno ; poiche doppo il memorabil fatto d'arme di Praga, tutte hormai si dispongono di venire all'obbidienza di Sua Maestà Cesarea. Ma quello, ch'e più, si può sperare, che l'Vnobersa ne seguira anch'essa l'esempio, essendosi inteso con l'ultime nuone, che il Gabor di già s'era ritirato. M'imagino, the forse questo Corriere, the di qua passa in Ispagna, sia spedito di Fiandra per dar pieno ragguaglio di tutti questi particolari. Dito, che me l'imagino, perche non hauend io veduto il Sionor Marchese de Mirabello, non ho potuto sapere altra certe? za di ciò. Intorno alle cose nostre di qua, non habbiame altro per hora, se non che il Re poi è stato a Cales, e di gia se ne ritorna, e si crede, che sarà a Parigi fra cinque, ò fei giorni . Hieri l'altro io vidi la Regina. Madre, e Sua Maestà mi diffe, che facilmente il Re baurebbe presa la posta, e sarebbe venuto a far la fe-Sta de Re in Parigi. Fra lei, O il Re si tratta co ogni susto; & hora il Re ha risoluto di portare al Cardinalato il Vescono di Lusson ad istanza della Regina; oltre alla consideratione del merito per se stesso di Soggetto così eminente. Sono stati mossi ancora dal Re i medesimi offity a fauore dell'Arciuescouo di Tolosa. figliuolo del Duca d'Epernon. Vedremo quel che a Roma faranno. Tolosa piglierà il titolo della Valletta, e Lusson quello di Richelin, Signorie nobili, che godono i primogeniti del lor sangue. Mala borrasca è stata quella, chà cor a in Inghilterra il Conte di Gondomar, come intendera V. E. All'auniso della rotta, e suga del Palatino, cor se insieme vma salsa voce, che la Prencipessa sosse sono est solleuò quel popolaccio di Londra, e cor se insuriato alla Casa del Cote, e di già egli s'era preparato ad ogni più tragico incontro. Ma cesso al sine quel suror popolare, or il Rèvera mostrato disposto a deresto ogni sodisfattione. Che troppo interesse hanno i Prencipi nel sossi sono disnata loro in quella de publici soro Ministri. Hoggi è il primo giorno dell'anno nuono. Io l'anguro a. V. E. pieno d'ogni selicità, con mille altri selicissimi appresso. E le bacio ruerentemente le mani. Di Parigi il primo di Gennaro 1621.

## Al medefimo. a Madrid.

VENNE alcuni di sono l'Ordinario di Spagna; ma non mi porto lettere di V. E. Nondimeno io scrivo a lei col ritorno dell'isfesso Ordinario, assimi tener prouocate le sue lettere con le mie, e gli effetti delle sue gratie con gli ossivi della mia serviiu. Qui nai siamo in Carnenale, e quesse Maesta hanno cominciato a goderlo con viver una Copagnia di Comedianti staliani satti voenve a Parigi, che riessono doro di molta ricreatione. Il Signor Marchesse di Mirabello, Tio ci tronammo ancora noi alla prima; e sue vive molte volte ridere la Regina, ancorche Sua. Maestà non intenda le cose più surbesche, e più acute. Non potena satiars sparicolarmente il Sig. Marchesse d'ammirar la libertà, e la conspone di cor-

Corte. Prima della comedia ci trattenemmo un pezzo nella camera di Madama di Luines, che tuttauia è in letto di parto. Vi venne il Re, e la Regina, e vi fù un miscuglio notabile; di quegli insomma, che V.E. hà veduti qui tante volte. Ma s'accomoda molto bene inuero esso Sig. Marchese al viuer di questa Corte; e certo ch'è uno de migliori, e più compiti Caualieri, ch'io habbia trattati. V. E. deue saper le difficoltà, c'hà hauuta sin'hora la Signora Marchesa sua moglie intorno alle sue vdienze con le Regine . Ma il tutto s'aggiusterà presto, per quel che si crede, e potrà anch'essa godere il Loure, e riceuerui all'incontro quell'honore, che se le deue. Appena habbiamo qui il Re di ritorno di Picardia, che si parla di nuono viaggio in Poith, per metter freno tanto più facilmento all'insolenza de gli Vgonotti, che vanno continouando la loro Assemblea nella Roccella, non ostante la probibitione Regia, che vscita. Di questo viaggio non c'è però altro sin qui, che una voce incerta. Arrivò quà Vmena, & bà portata seco una fastidiosa quartana Di Germania le nuoue son tuttauia buone in fauor de Cattolici, e mi scriue il Nuntio, che d'Ungheria si poteuano aspettare ancora ogni di migliori; se non fosse,ch'hora il Gabor pigliasse animo d'una rotta di momento, che il Turco ha data vitimamente a Polacchi. Piaccia a Dio di protegger per tutto la causa Cattolica, e di concedere ogni felicità a V.E. Alla quale io per fine bacio con riverente affetto le mani. Di Parigi li 16. di Gennaro 1621.

#### Al medefimo. a Madrid.

Ass A un Corriere si all'improviso, or io son pie-. no di tante occupationi per la nuova arrivata poco fa della mia promotione al Cardinalato, ch'appena posso haner tempo di dar parte io medesimo a Vo-Ara Eccellenza di questo successo. Da che me ne giunse l'auniso, ho haunta la casa piena continouamente di visite; e certo che dell'applauso, ch'io ne riceno da questa Corte, e del piacere, che ne mostrano queste Maestà, io debbo restar con tutta quella maggior sodisfattione, c'hauessi potuto desiderare in un caso tale. Del particolar gusto poi , che V. E. haurà sentito di questa mia dignità, io son così certo, che non me l'imagino corl pensiero, ma lo discerno sin di qua al viuo con gli occhi. Ne io debbo offerirla a V. E., poiche fu destinata a seruire alla sua persona, sin da quel punto, che ne fu honorata la mia. Lasciamo dunque ogni complimento da parte. Haurei da scriuere a lungo di mille cose prinate, e publiche. Ma non ho tempo. Suppliro con la prima comodità . E bacio a V. E. affettuosamente le mani. Di Parioi li 26.di Gennaro 1621.

### Al medefimo. a Madrid.

MONDO! ò sue vanità! Appena hò riceunto l'auniso della mia promotione al Cardinalato; che m'e sopragiunto quello dell'inaspettata morte di Papa Paolo. Ben può credere V.E. ch'a misura de gli oblighi io ne senta il dolore. E certo, ch'io mi termono para

non meno obligato sempre a quella santa memoria per hauermi adoperato in suo servitio tanti anni con se gran confidenza, che per la remuneratione stessa, che me n'ha fatta poi godere si appieno co tanta benignita. Di via veggo Roma tutta in moto per questo caso, e tutta pendente dalla nuona elettione. Così potessi osunverui a tempo ancor io per sodisfar, come debbo, Tall'offitio di buon Cardinale con la Santa Sede, O a quello di buon seruitore col Signor Cardinal Borghese! Ma inttania il freddo è si aspro, il viag-. gio si lungo, e la mia complessione si tenue, che posso desiderare, a mio giuditio, più che sperare d'esser presente a questo successo. Et hora appunto è caduta una neue si alta, che doue il Verno dourebbe hormai accostarsi al fine, pare più tosto, che voglia tornar di nuono al principio. Per mare il viaggio di Marsiglia a Ciuitauecchia sarebbe troppo incerto, e nella presente, stagione troppo ancora pericoloso. Onde mi son risoluto di farlo per terra, con l'entrare di qua in Borgo-: ona, imbarcarmi su la Sona, di la caminar per acqua sino a Lione, quindi per terra su l'alpi della Sanoia, e doppo che sarò disceso in Italia, per la strada più comune por sino a Romà. Io scriuo in fretta, rubbandomi ad ogni altra occupatione questa della par-. vita; la quale seguirà, piacendo a Dio, fra due giorni, essendomi licentiato hoggi appunto da queste Maestà. In cose publiche non entro più, perche di già ne son fuori . La sostanza è , ch'io lascio concorde la Casa. Reale; ben'unita la Corte; ma non già del tutto traquillo il Regno. E si vede sempre più insomma, che non potrà mai ridursi in tranquillità, fin che duri in, esso la fattione V gonotta, che lo tiene quasi in ondeggiamento continono, e che vorrebbe ad ogni modo in-

tro-

trodurre vn'Ollanda in Francia. Alla Roccella si segusta pur tuttania nella pertinacia di prima ; e l'Assemblea vi si raguna contro la prohibitione del Re. Dall'altro canto Sua Maestà è risolutissima d'impedirla; e con la forza dell'armi, quando non possa con l'autorità delle commissioni. Forse Dio vorra confonder questi empi, e far, che da se medesimi vadano accelerando la lor rouina con la lor propria temerità. Dal Signor Marchese di Mirabello intendera V.E., così in questa, come in oon'altra materia, quello, ch' andera qui succedendo di mano in mano. Ne si può dire inuero quanto grade apparisca ogni di maggiormente la sua prudenza, e bonta; quanta la compitezza pur'anche della Signora Marchesa sua moglie; e come ben l'uno, e l'altra s'accomodi al viuer di questo paese, & alle maniere di questa Corte. Mostra il Signor Marchese particolarmente di non desiderar cosa più, che di veder fra le due Corone ogni migliore intelligenza, e concordia. E ben si può conoscere quato habbiano gionato appresso di lui soltre alla propria prudenza di lui medesimo, quei saggi ricordi, c'hà riceuuti da V. E. in materia così importante; la quale nel seruitio di queste due Monarchie comprende insieme quello di sutta la Christianità. Ma non più lettere da Parigi . Scrinero a V. E. in giungendo 2 Roma; e prima ancora se il viaggio potrà permetterlo. Nel resto sò, che la sua memoria, a gratia non è in alcun tempo mai per mancarmi; si come sara immutabile sempre all'incontro il mio affetto, e la mia ossernanza verso di lei . E per fine le prego ogni più wera prosperità. Di Parioi li 20. Febraro 1621.

Al Sig. Girolamo Moricucci. a Roma.

O desiderana appunto d'inniare a V. S. un esem-plare della mia Historia, quando si presentò improvisamente l'occasione del viasgio a Ferrara di Mosignore mio Nepote. Da me fu abbracciata volentierissimo imaginandomi, ch'a lei sarebbe riuscita del piacere, ch'appunto mi rappresenta. Ma troppo grad'usura mi fa V. S. riceuere per una si debole dimostratione con tanti ringratiamenti; e con una lettera, à per dir meglio, con un Panegirico si copioso di lodi a fauore dell'Opera, alla quale se pure si douesse alcun' applauso, questo solo si fauorenol giuditio di V.S.basterebbe a fargliele merstare. Da me è stata letta, e riletta la lettera sempre con maggior gusto; ne poteua ella far apparir meglio l'abbondanza del suo affetto con le ricchezze del suo ingeono, verso il quale assicurandola, che non potrebb essere maggiore la mia partialità, ne più viuo il mio desiderio di fargliene riceuer le proue con l'espressione delle opere; per fine la prego ogni contento. Di Roma li 20. Ottobre 1632.

Risposta del Sig. Girolamo Moricucci all Eminentissimo Signor Card. Bentiuoglioa Roma.

V Ostra Eminenza, ch'è meco benigna fenza efempio, mi comparte le sue gratie senza misura. Monsignor Bentuaglio suo Nipote in quelle poche hora, che si trattenne qui a giorni adietro nel suo pas-

passagoio a Ferrara, adempi con maniera per me fauoritissima l'ordine da lei impostogli, col darmi la prima parte della guerra di Fiandra già da lei descritta, e poco fa vscita dalle stampe di Colonia. Di questo nuovo honore dispensatomi da V. Em. io sono tenuto a renderle gratte humilissime . Sento la stret-te77a del mio debito: ma prima,ch'io me ne scioglia; la supplico a farmi lecito, che con una riuerente ingenuità io le apra il mio senso intorno a quest Opera. Il concetto da me formatone potrà esfer misura della stima, ch'io faccio del dono, c'ho riceunto: E questa potrà poi appresso a V. Em. acquistar fede maggiore al mio affetto in ringratiarnela. Questo Volume parmi veramente vícito a dar luce al Mondo,e non a riceuerla. La gloria, che gli anni a dietro rifulto a V. Em. dalla publicatione delle sue Relationi , pareua incapace d'augumento: e pur da questo nuovo parto del suo diuino ingegno vien hora marauigliosamente accresciuta. Non è già, ch'ambedue l'opere non siano per loro stesse in equal grado d'eccellenza; ma si come l'Historia vien maggiormente abbellita, perche riceue lume dalle Relationi; così le Relationi restano più nobilitate, perche illustrano l'Historia. Onde può co ragione conchiudersi, che se le guerre di Fiandra haueuano funestata la Casa di V. Em. con la morte de suoi più congiunti , hanno anche somministrato a lei materia d'immortalità.

Chiunque vedrà quest Opera, dirà, che Ferrara, la quale nelbitaliana lingua si è sin'hora contentata delle prime lodi nell' Epicase nella Drammatica Poessa, godrà inauuenire per benestito della penna di V. En anco i primi vanti nell'Historia. Per quello poi, chè specialmente riguarda la persona di lei, conchinderà

ogn'uno, ch'ella co'fuoi fudori hà dimostrato, come se meritino i più alti gradi nella Chiefa, e co gl'inchiostri ha insegnato, come si può apportare ornamento anco all'istesse dignità, benche supreme. La tessitura di quest Historia e tale, che niuno è per leggerla, che non fia per eleggerla, come Idea da imitare; vero è, che di questa imitatione s'accenderà in molti il desiderio, ma pochi ne concepiranno la speranza. Il conformarsi con l'ottimo è impresa troppo malagenole a queol'ingegni, che non hanno dell'Eminente. La fola Penna di V. Em. parmi, che sia nata in questi tempi a scriuere degnamente Historie, si come solo Apelle, e Lisippo furono stimati degni d'effigiare Alessandro. Non si comincia ordinariamente a vincer l'Inuidia, se non quando si finisce di viuere, e ben pare, che il Sole della gloria habbia per suo Oriente il sepoloro de gli huomini virtuosi . Ma con V. Em. non va cosi . Ella viua, e presente ode da ogni parte gli applausi, che le si fanno; ammirata in Roma, celebrata per tutta Italia, e riuerita dalle più nobili Nationi straniere, che recansi ad honore il garegoiare in trasportar nelle lor lingue i suoi scritti. Chi non sente le punture dell'armi dell'Inuidia segno è, che l'hà debellata, ma ciò non può sperare, se non chi sale a cosi sublime grado di valore, che trapassi ques confini, che sono prescritti all'humana malignità. Ma questo è un trattenersi per auuentura di souerchio su i generali: Tolleri V. Em. per gratia, che la debolezza del mio giuditio discenda a considerationi quanto più particolari, tanto più proprie del libro, di cui hora si tratta.

Herodoto tra i Greci ò per souerchia facilità nel credere, ò per poca diligenza d'inuestigare i costumi, e le attioni di genti lontane, lasciò oscirse dalla penna cose tanto lontane dal vero, che alcune volte merita più iosso nota di fauoleggiatore, che nome d'Historice; Cornelio Tacito tra i Latini, benche ocularissmo nelle cose Romane, vide nondimeno si poco nelle stransere, e specialmente in quelle degli Hebrei, che con granisima censura si nominato da Tertulliano; Mendaciorum loquacisimus. Francesco Guicciardini fra i nostri occupa bene spesso a grandezza del suo ingegno, mel racconto di cose tanto picciole, e così spinole, che nagle apportatore di mayse, e benche tal hora sappia esse magle apportatore di mayse, e benche tal hora sappia esse na contra con contra na suo suo di suo di cose tal monte del vero la sociatore di maraniglie, e benche tal hora sappia esse di bauer presente nell'incorrotta narratione del vero la ssociamento d'alcuna sua primata, passione.

V.Em. fu sempre ardente, e non mai quieta inuesigarrice di quanto scriue. Onde la sua Hissoria e poi riuscita on corpo, che hà ogni sua minima parte animata dalla verità. Ciò, ch'ella narra, tutto è grane, entto rileuante, tutto spira nobitià, e grande Za, c.A. per ogni lato si scopre in lei non men sincera l'inter-

tione, che candido lo stile.

Alcuni, che nel tessere Historie si hanno acquistato il titolo di grande, non conventi del nudo ossicio di aridi Narratori, vestono insieme la persona di viudice, con landar di mano in mano ponderando i successi; che descrivono. Ma nel dar questo loro giuditio si dessiderano alquanto più oculati. In questa parte l'Emiemirabile. Giudica delle attioni, che rappresenta, ma il suo giuditio non è men circonspetto, che libero, el modesso, però autorevole, e frequente; ma non inculcato; el informa nell'eserciarlo ella sà egregiamente contenersi dentro a i termini di prudente Historico, done altri vien biasimato, come assettato Censore.

Le Concioni portate da V. Em. con tanta facondia; giangono tutte a supremo grado di bellezza. L'oblique son necessarie, le rette non possono esser più oppor-une. Tutte così artificiose, che ogni parola par più tosto vscita con verità dalla bocca di chi s'introduce a parlare, che formata con le regole del verisimile dalla Penna di chi scrine. Niuna otiosa, niuna languida, tutte piene d'argomenti, e gli argomenti tutti efficaci. Nello stile non può esser cultura maggiore. La chiarezza senza pregindicar punto al maestoso, & al grande se veramente in grado supremo. La dolcezza pasce, e non satia. Ma quel, ch'a me par degno di fingolare ammiratione si è, che V. Em. mostra egregiamente in prattica, come l'Oratione può essere giuntamente numerosa, e ricisa. Ne la sua breuta si ristringe solamente un chiudere i periodi co picciol numero di parole, ma nello spiegare i sensi con tante voci, e con tanti periodi, quanti per l'appunto son necesfary; a confusione di que l'infelici Scrittori dell'erà nostra, i quali, facendo con ristretti, e variati giri di parole non men vana, che affettata ripetitione d'una medesima sentenza, riescono in sostanze sotto la ma-

Cherata lovo breuità, tediofamente prolissi.
Nella commissura delle parti V. Em. è sopramodo accurata, e ne trapassi felicissima. Varia nelle sigure, percerina ne tropi, e sinalmente in ogni parte graue, ornata, soaue, spiritosa, & acuta: ma le sue sono acutezze, che suegliano, non punture, ch'osfendono. Quindi è, che la sua eloquenza tutti alletta, a tutti pace, e come vessita del Cinto d'ona Venere casta, tutti altamente innamora. Hor, che V. Em. vede in qual concetto sia appreso di me la sua Historia, può anco in esfo riconoscer la veneratione, chio porto al dono

dono pretiosissimo, con che si è degnata di arricchirmi; e con l'uno, e con baltra misura sicuramente, l'assetto non men sincero, che deuoto, con chio vengo a renderle gratie. Chiudo queste riche col pregar Dio, che conservi, e prosperi la persona di V. Em. assinche aquesta prima parte dell'Opera nobilissima da lei intrapresa possano succeder ben presto l'altre per benesico del Mondo, per honor dell'Italiana lingua, e per colmo di quelle glorie, di cui già V. Em. ha conseguita così gran parte. Et è ben giusto; che viua selicamente una lunga serie d'anni chi con l'esercitio di tante virtiu ia inali arsi all'eternita, or humilissimamente me le inchino. Di Fano a'14 d'Ottobre 1632.

Di V. Em. Reverendifs.

Humilifs. O Denotifs. Seru.

Girolamo Moricucci.



# TAVOLA

Delle lettere scritte dal Card. Bentiuoglio dalla sua Nuntiatura di Fiandra à diuersi Personaggi.

### \*+ \*

| Lı'Abbate Feliciano Segreta            | riodi No-  |
|----------------------------------------|------------|
| ftro Signore.                          | pag. 19    |
| Ad Agostino Pallauicino.               | 43. 50     |
| Ad Antonio Querengo. 10                | .11.14.15  |
| All'Arciduca Alberto.                  | 94         |
| Al Cardinal Borghefe.                  | 90         |
| Al Cardinal Borgia.                    | 77         |
| Al Cardinal d'Este.                    | 24. 63     |
| Al Cardinal Gonzaga.                   | 32         |
| Al Cardinal Infante di Spagna.         | 93         |
| Al Cardinal Lent.                      | 42         |
| Al Cardinal Lodouisio che su GREGORI   | o XV. 39   |
| Al Cardinal de'Medici.                 | 31         |
| Al Cardinal di Retz.                   | 58. 84. 88 |
| Al Cardinal Spinola Legato di Ferrata. | 7          |
| Al Cardinal Valiero.                   | 97         |
| Al Cardinal Vbaldini.                  | 27         |
| Al Cardinal Xatiierre.                 | 9          |
| Al Caualier Marini.                    | 73         |
| Al Caualier Tedeschi.                  | 20. 52     |
|                                        | A I        |

| Al Conte Annibal Manfredi. 9.44                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al Conte Carlo di Bucov.                                                                            |
| A D. Catherina Liuia Contella di Eirftembanal                                                       |
| A Donna Francesca di Clarut Ambasciatrice di Spa-                                                   |
| yna.                                                                                                |
| A Donna Giouanna di Sciassencurt Cameriera Mag-                                                     |
| giore della Serenissima Infanta.                                                                    |
| A Giouanni Barclaio                                                                                 |
| Al Gran Duca di Toscana.                                                                            |
| All Imperatore.                                                                                     |
| All'Infanta di Ciandra                                                                              |
| Al Marchele Spinola. 18. 23. 95                                                                     |
| A Montigner Comana Chiavina 1: C                                                                    |
| A Monfignor Gradenigo Vefcouo di Feltre.                                                            |
| A Monfigurer I and Jin all: \$7.5.                                                                  |
| A Monfignor di Marcomonte Arciuescouo di Lione.                                                     |
| Pag. 48                                                                                             |
| A Monfignor di Modigliana Vescouo di Borgo San                                                      |
| Sepolcro. I. 2. 4                                                                                   |
| A Montignor Overence                                                                                |
| Alli Monfignori Velcoui di Lelcar, e d'Oleron.                                                      |
| pag. 87                                                                                             |
| A Mutio Ricerio Segretario del Sacro Collegio. 100                                                  |
| Al Padre Arnulfo Giefuita Confessore del Rè Chri-                                                   |
| thianissimo.                                                                                        |
| Al Padre Berulle Superior Generale della Congrega-                                                  |
|                                                                                                     |
| Al Dadas Madas For France ( D)                                                                      |
| 36. 37                                                                                              |
| A1 D. 1 - 36 : 32: 11 C1 10                                                                         |
| Al Padre Mutio Vitellelchi Generale de Giefuiti. 51 Al Padre Xauierre Confessor del Rè Cattolico. 8 |
| A Paolo Gualdo Arciprete di Padoua. 17.61.67                                                        |
|                                                                                                     |
| A Papa Gregorio XV. 98                                                                              |

| A Papa PAOLO V.                     |     | 89 |
|-------------------------------------|-----|----|
| Al Prencipe di Bozzolo:             |     | 70 |
| Al Principe di Vademonte.           |     | 75 |
| Al Rè Cattolico.                    |     | 92 |
| Al Rè Christianissimo.              | 83. | 86 |
| Alla Regina Madre. 65. 70.          | 71. | 80 |
| A Tobia Matlei Gentilhuomo Inglese. | 77• | 87 |

Seguono doppo queste le lettere scritte dalla Nuntiatura di Francia al Duca di Monteleone in Ispagna, che cominciano dalla pagina 107. fino alla pag. 183.

## IL FINE:



# RELATIONE

DELLA FAMOSA FESTA

Fatta in Roma alli 25. di Febbraio MDCXXXIV. fotto gli auspicij dell'Eminentissimo

SIG. CARDINALE

ANTONIO BARBERINI

DESCRITTA

DAL CARD. BENTIVOGLIO.

# RELATIO

DELLA FAMOS / L. . A

TIXXXC Composite that the second of the seco

INCOMENCE.

ANTOLIO BARDERINI

Time Laster

DAL CARD BENTIVOGLIO.



N V A GHITO il Serenisimo Prencipe Aletlandro Catlo di Polonia dal defiderio di vedere l'Italia , per Venetia fe ne venne alla S. Casa di Loreto, e di là per l'Abruzzo se ne passò à diffetura. Napoli. Quando à Roma si hebbe l'a-

uifo della fua venuta à questa volta, era già verso il fine di Gennaro, onde si fece fermo giuditio, che vi si traterrebbe tutto il tempo di Carnevale. Ciò diede particolarmente occasione all'Eminentissimo Sig. Cardinal Antonio Barberini di pensare à qualche Festa degna. d'vn tanto Prencipe, à fine di tenerlo diuertito in quei giorni d'allegrezza có qualche nobile passatempo. Trouauasi à punto in Roma il Sig-Marchele Cornelio Bentiuogli, il quale tornato frescamente di Germania fiera poi da Ferrara trasferito alla Corte per riuerire i Padroni, e riuedere i fuoi. Sapeua il Sig. Cardinale quanto egli fulle ammaestrato in ogni caualleresca attione, & il degno saggio particolarmente, che haueua dato nelle nozze di Parma del fuo valore. In lui dunque voltigi occhi, non differi con tale opportunità à risoluersi di fare vna riobil Festa di Saracino, della quale volle, che fusile Mantenitore il medesimo Benciuoglio. Dall'eccesfo di tanta benignità stimandosi egli più confuso, che fauorito non lasciò di mostrare, ch'vn tal honore sareb be stato meglio collocato in altri soggetti; ma su necesfario al fine, che a' termini della modestia preualeste Kobligo dell'obedienza. Fatta palefelasifolutione dell'accennata Festa, nó si può esprimere con quanto gusto fusse riceuuta, & approuata da questa Nobiltà, la quale per corrispondere alla benigna propensione d'animo, che verso di lei mostra Sua Eminenza, non lasciò desiderare segno alcuno di volontà, e di prontezza pet seruirla in tal'occasione. A fine di rendere più maestosa l'attione, era necessario vn considerabilnumero di Caualieri, e perciò ne furono eletti sino à ventiquattro, i cui nomi si riferiranno meglio nelle loro comparle; e ne furono formate sei Squadriglie, alle quali nel medesimo rempo si assegnarono i colori delle liuree. A ciascuno de' Caualieri fu destinato il suo Padrino e limitato il numero de' seruitori, i quali consisteuano in sei Staffieri, vn Paggio, & vn Trombetta. Ogni Padrino haurebbe anch egli hauuto lei Staffieri veltiti all'istella foggia del suo Caualiere. Dal Sig. D. Prospero Colonna, e dal Sig. Conte di Castel Villano su appadrinato il Mantenitore; al quale nel resto non su presentta regola alcuna, ma lasciato in libertà di comparire con l'accompagnamento, e con la diuifa, che più gli fusse piaciuto. Vennesi dopo alla dichiaratione degli altri Officiali AlSig. Marchele Malatelta, foggetto notiffimo, nonmeno per la chiarezza del merito, che per quella del nascimento, su dato il carico di Mastro di Campo, e per fuoi Aiutanti furono elettiril Sig. Conte della Masta, & il Sig. Conte Gabrielli . Alli Signori Marchele Celi, Bernardino Nari, e Giulio Bufalini fù data la cura di sopraintendere alle prouisioni opportune, e di riferire à Sua Eminenza quello, che andalle occorrendo. In vlsimo furono dichiarati per Giudici il Sig. Contestabile Colonna, il Sig. Prencipe di Carbognano, & il Sig. Marchese Giustiniano, elettione sì graue, e prudente, che si pote stare in dubbio se accresceua dignità alla Festa, ò se

la riceueua da lei. A questo termine erano le cose; già cominciauano i Caualieri à ritrouarsi insieme in vn determinato luogo, sì per istruirsi nel portamento della lancia, come per ammaestrare i loro caualli nel corso della lizza, quando improuisamente il Sig. Prencipetti Polonia si dichiarò di volere andare à Fiorenza: Partita l'Altezza Sua da questa Corte, co'l desiderio di se, lasciò ancora vna sospensione grande n'egl'animi se doueste tralasciarsi, ò continouarsi la Festa. Alle lusinghe dell'otio il Sig. Cardinale non prestò mai l'orecchie, se non per distruggerlo. Bramoso dunque di veder rauuiuaro nella Giouentù Romana il primiero gusto de' cauallereschi esercitij per la conditione de' tempi trascurato più costo in lei , che smarrito, stimò niun'altra festa poter essere più à proposito di questa per vn tal fine; e conoscendo quanto bene cospirasse co'l suo intento la volótà di questi Signori di riabbracciare vn sì lodeuole istiruto si mostrò fermissimo in volere, che ad ogni modo si seguitasse l'impresa. Rinouati per ciò con ogni esticacia gli ordini, à finche si sollecitassero le cose necessarie, su poco dopo da penna, che potrebbe accrescere grido all'Immortalità, se capace ne fuste, dato in luce il Carrello del Mantenitore. In quei giorni si fece vna nobil veglia in Casa del Sig. Horatio Magalotti . La congiuntura parue opportuna al Mantenitore per publicarlo; & acciò l'attione riuscisse con maggior decoro fit da lui fatta comparire la Fama in vn vago Carro, il quale da vna grand'Aquila condotto sopra quattro ruote messe à oro, appresentossi nel mezzo della sala, doue erano adunate le Dame, e diuerfi altri Caualieri. Si scompartiua il corpo del Carro in molti scannellamenti adorhati con fogliami, e fregi d'oro, che in campo verde maggiormente spiccauano. Ma dal corpo del medesimo Carro

s'alzana sopra due Arpie d'argento il seggio della Fama, il quale pure da vna grand'Arpia d'argento per la parte di dietro veniua sostenuto. Saliuasi al detto seggio per due gradi d'argento tutti lauorati di varij arabeichi, & intagli, e sù l'estremo del piano, oue l'aquila haueua i legami per tirarlo, due leggiadri vasi d'argento adornauano il pauimento del Carro. La Fama, che maestosal sedeua su la sommità di esto comparue poi superbamente vestita, ela sua veste, che di varij colori era tutta con oro tessuta, veniua ancora da moltitudine d'occhi, di bocche, e di orecchie tempestata. Portaua vna fromba d'oro in mano, & alle spalle spiegaua due ali anch'este sipiene d'occhi, d'orecchie, e di bocche. Fermossi il Carro quando fu di bilogno; e mentre si staua aspertando d'intendere quello che la Fama fuste per apportare; ella accompagnata con vn'armoniolo concerto d'inftrumenti in quelte note con foauilfimo canto fpiegò la cas gione della fua venuta

To che fil fra lebocche;
Inusfibile attruit

Su le lingue mortali

Vo diffuegandoil di

Qui vento, e col fembiante

Suelato à glivechi volti;

On un meriognofee la fond a Fama:

Chi garrula mi chiama;

Chi bugiarda mi dice; e chi fallace;

Ma con lingua mordace,

Il mio nome; el mio Nume à torto offende.

Quella fonto, he le grand aline, e l'opre

Ignote

ienote al cieco Mondo

Fo note, e col mio volo

E termine al lor grido il Mare, el Polo.
Quella ancora fon io,
Che l'opre, e i nomi ofcari
Condanno al cieco oblio.
Tute viuelo altrui parlo, e rispondo
Relatrice volante; Echo del Mondo,
Tal sono; e qualee l'uso
De mies veloci vanni.
Di portarmi impronisa
Da von consin più remoto a un Polo opposto,
Volai la done il Nilo
Da la celeste sponda,
Ouasinovello Mare il Mare invando.

Qualinouello Mare il Mare inonda. Quusi un Guerrier trousi, ch in altre imprese Ho fatto al Mondo intero

Altre volte palese. Questi, ch'à nobitopre all ail pensiere. L'amar des nabelta des n'opra stima. Ma chi di nobil opra

Sdegna la fama sel grido e 1 3 ) Da si remoco tido ) lo sumo lo Partegli, e in queste arene Canalieri Latini, à voi sen viene se 1000

Brama, chè l Mondo tutto Sappia pur, come amando egli fe'n mora; Poscia che degna è la beltà ch'adora,

S'altri d'Amor fegreto Si vanta, è ignobil vanto Non ha vanto maggiore

La belle 7 za del Sol, che lo splendore.

Spera, sh'l forte braccio.

N 4

Faccia

Faccia palese il soco,
Chel coy el instamma, e che d'astronder nega.
Viul ch'altri ancor lo segua,
Is se non volontario almen cattiuo.
Io ch'à mio pregio astriuo
Così giussa consessa
Vengo sis questo Carro, e in tanto volito
La generosa impresa,
A cni l'alto Campion tutti vi ssida.
Fia poscia questo Carro,
Pur che Amor lieto urrida
A la giussa querela, à i voti mici
Carco di vostre sposie, e di trosci.

In quetta guila canto la Fama, & al fuo cenno vn'Araldo riccamente armato, e fuperbamente veftito auanzoisi nel mezzo di utta la Nobiltà; e lesse la dissida del Caualiere Mantenitore.

# TIAMO DI MENFI

## A CHISIPREGIA del nome di Caualiere.

Del Sig. Caualier Testi . Per il Mantenitore :

HI ama, etace à Caualieri, confessa la necessità di ricoprire to l silenzio i propri, è gl'altru difetti. Fueco chisso non è succe, ma sumo, che suffocato riale caligini ben tosse su torbide escalazioni; la doue apertasiamma chiaristica se stessacol suo splendore, e tenandosimalta espone le sue bellezze al giudicio del Cielo. È vaglia il vero, perche operar di nacosse

costo mentre s'operi degnamente? Non si dilettano del buio dellanotte se non quelle ciglia, che non possono sestenere la luce del giorno. Godono gli Dei Superni delle publiche adorationi , de Templi frequentati , de nus merosi sacrifici. Il culto degl' Inferi si fà nelle solitudini , e s'esercita nelle tenebre . T'accia l'amor suo chi sà d'amare beltà manchenole, e difettosa: supprima i suoi ardori chi conosce di non hauer merito per la corrispona den7a, ò diffidente di se medesimo sfugge per debolez-2a gl'incontri , e le difficoltà . Hà gran tempo che nell'altare del mio petto s'adorano le sourumane sembianze di Rosinda. To fin d'allora solenni Zais festinamente i natali della mia fiamma: feci palese al Mondo nella gloria de suoi begli occhi la pompa delle mie ferite. Eccitai tutte l'anime à inuidiare la felicità del mio cuore: Emi procurai volontariamente i Riuali per accrescere i trofei alla suabellezza, e per moltiplicare le vittorie, non meno alla mia spada , che alla mia fede . Con tali fondamenti in questo gran Theatro dell Vninerso venge à mantenerui o Caualieri, con tre colpi di lancia nel Saracino.

Che la fegrerezza in amore è vn'abuso superstitioso, il quale suppone, è scarfezza di merito nella Dama, è

ponertà di spirito nel Caualiere.

Il Campo sarà Pianza Nauona. Il giorno il quindicesimo di Febbraio. Fi proponeo cimenti da scherzo per non sunestare col vostro sangue la pace del Tebro. Bastami di risticoliare il vostro zio con questi preludi di Marre, e d'ammonire i vostri votro con questi ammaefiramenti d'amore. Accestateli sin che l'arringo è senta pericolo ; che se la vostra persinacia vivitera la midestra vi si proporranno cuerre da senno; ne si vicusera di darni il gastigo done ristiutate ge aunertimenti. Jo certo con allegrez la fingolare abbracciarò l'occasione, e godero che il Campidoglio di Roma ferua alle vistorie di Mens, che i misi Trions si guidino per le ristunca de gli altrui, e che i innestino su i Cipressi del Latio le Paime dell'Egisto.

lo Tiamo di Menfi confermo quanto di fopra.

Noi (Petoliride Sig. di Siene. ) fummo (Teagene Prencipe di Teslaglia.) presenti.

Finito di leggere il Cartello, la Fama sù l'atto del partire voltatafi alle Dame cantò la feguente Canzonetta, a pregandole à voler effer fauoreuoli al Mantenitote.

Onne, è voi che qui d'intorno
Cot feren de vofre ra:
Frà quest'ombre aprite il viorno.
Deh se mai
Bel desso vinuoglia i cori,
Chi o vionori.
E that Mondo so vi pales.

Siate vo squardi almio Guerrier cortesi.
Fù rappresentata la Fama da Marcantonio Pasquali-

ni celebre Mufico del Sig. Cardinales.
L'inuentione riufci piena di forman gratia, e fir riunrata da cinconftanti con non minor diletto, che applaufo. Alle Dame, le cui bellezze meritatano non meno
d'effer feruite, che celebrate da fimile Dettà furono diftribuite copie del medefimo Cartello, e l'ifteffo fu farto ancora congli altri, che fi trouarono prefenti.

L Signor Cardinale non contento di fauorire, e di promuouere femplicemente la Felta volle anche in cità far rifplendere la generofa fua munificenza col formare

mare vna Squadriglia intiera di quattro Gentilhuomini suoi familiari. A nome di questa Squadriglia, dalla quale si rappesentauano quattro Rè già prigionieri de' Romani vici fuori vna risposta contro la disfida del Mãtenitore, ene fu folennizzata la publicatione in vna veglia de'Signori Falconieri co'l mezzo di vn nobiliffimo balletto. Finito il trattenimento del giuoco; le Dame con tutta la comitiua si ridusfero in vna sala vicina, oue le sedie erano state apparecchiate in forma di piccolo teatro. Iui poco dopo comparuero due Ninfe, le quali conduceuano seco lei Pastori, & vn'Araldo. Erano le Ninfe si riccamente vestite, che si sarebbe detto, che le selue gareggiauano con le Città in sar pompa de lor tefori. All'habito ch'era tutto di fondo d'oro, e che da. vna gran quantità di perle, veniua tempettato, faceuano ornamento diuerfe calcate de' più viuaci colori. Sù'l crine vaga ghirlanda di fiori vagamente cingeua le tempia. Armauano d'vn nobiliffimo dardo la mano, e ve-Itiuano d'vi coturno d'argento il piede. I Pastori ancota con habiti proportionati accompagnauano le bellezze, & i passi delle Ninfe. Queste da soaue armonia secondate veniuano cantando i feguenti versi.

I. Ninfa. D'A i silenzi segreti,

E da i frondosi orrori

De gli antri, e de le selue

Fra strepiti di Marte vsciam Pastori.

Il. Venite, e fatti audaci

Contra un guerriero indegno,
Ch'arde loquace Amante

Nostra quida faran Ragione, e Sdegno.

1. Mà qual veggo fra l'ombre

Da così belle fronti.

204

Folgorar ragoi, e lampi? Qui dungne il piè si fermi, e qui si dica,

Perche del venir nostro Das boschi à la Città prendiam fatica.

II. Donne à le cui bellezze il Mondo tutto
Dà tributo di cori

Noto vi sia che giunse

Poco hà la Fama errante Là trà le piante ombrose,

E d'un Guerrier del Nilo,

Ch' à pregio stema il palesar sue fiamme La superba proposta à pieno espose.

Noi seguaci d'un Nume,

A cui per suoi diletti

Piaccian selue segrete, è ignoti sonti;

Nemiche siam de vantatori Amanti.

I. Mà come il caso apporta un per la la la Quattro Re prigionieri in queste sponde

Guan di lor catene Temprando à l'ombre amene il grave peso;

Ardon d'occulto foco, Al cui soaue incendio

L'ombra de boschi à dar ricetto è poco;

Mà pershe pur è grato Al lor ardor soane,

Ch'aunampi, e taccia il core,

Contro al Guerrier audace

Arman di sdegno il cor, quanto d'Amore.

Qui le Ninfe accennando all'Araldo, che si auanzasse cantarono vintamente questi versi.

Adue.

A que,

A due. Noi siam compagne, e guide

A chi per loro apporta

Risposta a la disfida, Ne già disdice à poneri Pastori

Tra le pompe trattar l'arme, e eti amori.

Erassi fatto inanzi l'Araldo pomposamente annatos e spiegando il Cartello così lesse.

Aristobolo Rè della Palestina. Tigrane Infante d'Armenia. Artaserne Prencipe della Bittinia. Ossatre Signor di Cappadocia.

## · A TIAMO DI MENFI.

Del Sig. Caualier Testi.

VERELA degna di riso non può mantenersi se non con arme da scherzo. Daremmo, Canaliere di Menfi, in questa parte qualche loda al vostro oindicio, se nel resto la confusione de concetti, la superbia delle parole, l'inconsiderata elezione del Campo. non v'accusassero di torbide? za di pensieri, di vanità di cuore, ed imprudent a d'intelletto. Diverse sono le spe-Zie d'amore; Deuersamente dourebbono considerarsi; Ma voi di tutte fate un miscuglio, e biasimando senza distintione la segretezza, mostrate che parlando à caso, operate à ventura. Con ragione pero odia il silezio chi fonda tutto il suo merito nella loquacità. Le vittorie che millantate ritrouano quel credito che merita la legozerezza nel publicarle, Alla fondazione delle Latine orandezze (perche ad opera così sublime non bastana una sola delle Desta) concorsero dal Cielo Venere, Marie:

Marte: E voi venste da Menfi per dare à Roma documenti d'amore, e per eccitarla à gliesercizi dell arme? Rideranno della proposta; sdegneransi della qualità del cimento i Posteri di Romolo, i discendenti d' Enea, enon sara poco ch'onorino i vostri deliri con esferne Spettatori. Noi pure, ma con pin deoni motiui,ofammo di prouocare in altro tempo le spade del Lazio; ma trà l'ardire, è l pentimento non corse altr'internallo che quello di stringere il ferro. Restarono delle nostre spoolie vestiti i trofei del Campidoolio; e fra i titoli de Duci trionfanti si raccontarono per principali i nostri nomi. Il valore però de Caualieri Latini basto per illustrare le nostre perdite, e la belle Za delle Dame Romane hebbe forza di consolare le nostre sciaqure. Fin compensara dalla nuoua cattinità la passara schianitudine, ele seconde catene allegeriro il peso delle prime. Osfequio, e gratitudine ora ci menano in Campo; Esi come le nostre fiamme furono sempre ne più intimi penetrali del cuore religiosamente custodite dal silenzio, cosi contro di vot, che apunto dell'Egi7io Anubi imitate i latrati, proueremo la necessità della segretezza in amore più adequatamente colla lancia che colla penna. Ci rincresce che i colpi debbiano essere fuori del vostro petto : Se vere battarlie ci haueste esibite vi si farebbe facilmente conoscere che Roma non per altro cultina s cipressi, che per farne rogo à s Temerari.

Ariftobolo Rè della Paleftina
Noi Tigrane Infante d'Armenia.
Noi Arraferne Principe della Bittinia.
Offatte Signor di Cappadocia.

The second of a contract

3275 55

Fabio

Fabio Mallimo . )

Claudio Marcello . )

Fummo prefenti.

Manlio Torquato . )

Letto il Cartello, e ritiratoli l'Araldo le Ninfe di nuouo replicarono.

A due. I de noi miriam distinto
I Guerrier nostre chan vinto.
A che sitarda più? Pastori amici,
Che trà Ninse vezzoso
Vinete con or selici
D'una segreta sede
Monere al suono i cuori à i balli il piede.

Così cantato vdiffi vna dolciffima armonia d'iftrumenti, al cui fuono i fei Paffori con iftraordinarie mutanze, e figure fecero vino de più leggiadri balletti che veder fi poteffe. Al fine del quale, finirono ancora le Ninfemedefine co l'eanto del Madrigale feguente.

D Iana il nostro Nume
Arrida à i Guerrier nostro
Col suo nossurno lume.
A tacsiurno core
Chi ama honesta beltà grata si mostro.
Ben ciò sara poi chi ella
Pur fra l'ombre nossurne appar più bella.

Dispensarono le Ninse i Cartelli, & al suono de gli strumenti le n vicirono dalla falà insteme co Pattori

DEr dar tempo alle prouisioni necessarie su portata inanzi la Festa sino al Sabbato di Carneuale, che su alli 25. di Febbraio, e per quel giorno furono intimati i Caualieri, e gli Offitiali d'essere all'ordine . Da'Signori Giudici, e Padrini aggiustaronsi in tanto i seguenti Capitoli, che furono poi fasti publici con la stampa.

# CAPITOLI

da osseruarsi nella Festa.

He tutte le Squadriglie prendano un nome particolare, fotto il quale possano intendere, Or esse-

re intefe.

Che tutte le Squadriglie habbiano à presentarsi al Campo destinato in PiaZza Nauona li 25. di Febbraio dalle 16. sino alle 18. hore; e tardando più del detto tempo non saranno ammesse, ne riceunte senza parti-

colar permissione de Signori Giudici.

Che per l'entrata in Campo si offerui l'ordine dell'antianità di chi sarà prima giunta, come anche circa al-Thauer Posto, e correre; o in caso di differenza di egualità per detto arrino, il Mastro di Campo darà la precedenza a quella Squadriolia, che l'haurà già haunta dalla forte, la qual fortesi giorno inanzi alla Comparsa dour à effer cauata con li debiti termini à comune sodisfattiones e communicata poi al Mastro di Campo.

Che i premy, che si correranno tra l Mantenitore, e Caualieri particolari delle Squadriglie non possano eccedere la somma che da Signori Giudici sara ordinata. Chi colpirà dalle Ciglia in su, e nel segno à tal effetto aggiustato rompendo guadagnara tre botte. Dalle Ciolia all a Bocca, due, e dalla Bocca al Mento una

COM

con la distintione del delineamento atale effetto apparete. Non rompendo, s'intenderà sempre che non habbia colpito, ne fatta botta. Rompendo dal Mento, e dalla Gola in giu non acquista botta alcuna. Cascando la grappella, senza rompere, e staccarsi legno da legno non s intenda rotto, e toccando il colpo qualche delineamento s'intenda la botta immediate inferiore:

In casi di parità, come d'ogni altra differenza che possanascere, non decisa da Capitoli, li Sionori Giudi-

ci sententieranno ad arbitrio loro.

Chicolpiranello scudo, ò altro luogo del corpo del Saracino rompendo, o non rompendo perdera una botta dell'acquistato, ò d'acquistarsi.

Chi perderà nella Carriera Lancia, Cappello, Spa-

da, Briglia, o Staffa perderà la Carriera.

Che non possa esser ammesso, ne riceuuto in Campo Caualiere alcuno che non habbia li requisiti, delli Canalieri delle Squadriglie; prohibendosinel detto giorvosche quando il Mastro di Campo riconoscera lo Steccato, nuna persona ardisca di trouarsi in esso, mentre: non sia di servitio della Festa, essendo a carico del Mastro di campo l'esecutione del detto bando, così comandatogli da Padroni.

Vi sarà il premio da darsi dalle Dame, a chi compa-

rira Masgalano.

Le Squadriglie inanzi di cominciare il correre douranno essere appresentate dal Mastro di Campo as Signori Giudici, con fare il lor paseggio, e pigliar posto, se il tempo, e la comparsa lo permetterà.

I Caualieri di ciascuna Squadriolia si aggiusteran no fra di loro circ'al correre in primo, o secondo luogo, e notificheranno i loro nomi al Mastro di Campo. Tutte le Squadriolie inanzi al viorno della compar-

See a

fa, per auanzar tempo douranno hauer prefentate le loro lance da correre alli Signori Giudici per esfere bollate, & aggiustate di palmi quattordici, i tanto quella da Mantenitore, quanto de Venturieri; senza potersi correre altre lance, che quelle ammesse da medesimi Signori Giudici sotto pena a loro arbitraria.

Si assenera un posto in luogo particolare dello Steccaso per i Mareschalchi, Pennacchieri, Sellari, Or altre persone necessarie al seruitio della Festa; e doue in ogni occorrent a un Caualiere possamente e piede a terra incognitamente, senza chi habbia ad uscire dallo

Steccato .

A Canalli a mano delle Squadriglie si darà luogo sotto i palchi del posto assegnato loro.

L'Entrata delle Squadriotte dourà esfere da una parse fola dello Steccato cioè da quella del Pala720 de Si-

gnori Orsini tenuto dal Signor Duca Crequi.

Che en fol Padrino condotto dal Mastro di Campo debba con biblietto particolare, o di viua voce presenure la Squadriglia col nome de Caualieri alli Signori Giudici, domandando licenza di bauer Posso, e dicimentars con il Mantenitore con se lance di già aggiustate, ebollate da medessimi Signori Giudici.

Opni Squadriolia farà sapere al Mastro di Campo il luogo doue si metterà in ordine; e quanto più sarà vicino a Nauona, santo più sarà a proposito, a sine di poper annisare, & estre annisata di ogni occorrenza.

L Mantenitore, come si pote raccogliere dal Cattello si era eletto Piazza Nauona per Campo. E costituita in mezzo alla Città la Piazza, e nel resto non poteua esser più idonea per simile spettacolo. Si distingue in molte scene il luogo, e di utte sacendone poi come

come vna sola viene à formare il più riguardeuole Theatro di Christianità, e ben degno che Roma trà i membri più nobili, ond'è composta l'habbia collocato nel mezzo, e gli habbia conceduto per fito la stanza del cuore; e sì come la forma, e vastità sua riduceua in. memoria le antiche grandezze de giuochi, che vi fi celebrauano, così era forza di concludere, che questo doueua effere necessariamente il Campo per rauuiuare la disciplina de gli armeggiamenti moderni. A questa sorte però d'armeggiare, tanto spatio era superfluo; onde in due terzi solamente della lunghezza fu diuiso lo Steccato, da quella parte, che guarda più verso mezzo giorno. Quiui per commodità di vedere fù à gli Spettatori fabricato all'intorno vn proportionato recinto di palchi. Per la parte di fuori questo era quadrato, ma nel di dentro veniua ottangolo. Due erano gli ordini de'palchi, vno sopra dell'altro; e con tanta pendenza del piano, quant'era il bisogno, perche gli vltimi vedeslero distintamente come i primi . L'ordine più vicino era tanto alto da terra, che fotto di esso poteuano stare caualli, e gente di seruitio, e quei che fedeuano in esto veniuano ad estere alquanto superiori all'altezza de Caualieri, ch'erano nel Campo. L'ordine più alto scopriua per tutte le parti la Piazza, dominando la veduta liberamente ogni suo minimo angolo. Vniforme d'intorno appariua quest'ordine, le non che dalla parte de Palazzi ( oue frà gli altri apportauano maggiore commodità quei de Signori Millini, e del Signor Prencipe di Massa) era stato fabricato vn palco per le Dame alquanto più eleuato. Dalle finestre de Signori Millini si veniua in esso, e si ttendeua per lunghezza cento passi andanti, che tanto durauano le facciate di amendue i Palazzi. Era questo

2 palco

palco adobbato d'vn paramento rollo, con fregi nobiliffimi, e frange d'oro di gran valore. Di fopra îtendeuasi vn cielo pur del medesimo, per difendere da qualunque accidente del tempo le Dame. In capo del palco, da quella parte, che guardaua sopra del Saracino sporgeuasi più in fuori vn risalto del medesimo piane, d'ogni intorno chiuso co vaga pompa d'apparati. Qui ui era il luogo dell'Eccellentissime Signore D. Afina Colonna, e D. Costanza Barberina, alle quali per ordine seguitauano le altre Dame, che per gli habiti superbi, per la quantità delle gioie, per la copia dell'oro; e, molto più per le impareggiabili loro bellezze, non folo accresceuano nobiltà al luogo, nia apportatiano il principale ornamento alla Fetta. Tutto il recinto de' palchi fi diuideua in molti ripartimenti; ch'erano occupati da persone particolari, à fine di star separate dal general concorlo del popolo. E perche ogn'uno haueua procurato di adobbare la parte che guardaua! fu'l Campo, ne riufciua perciò con sì curiola, e diletteuole varieta à marauiglia vago il Theatro; di cui fi è fatta hora questa succinta Descrittione, così richiedendo l'opportunità del luogo. Erasi fatto già lastricare con mattoni il luogo della carriera. Dirizzata poi la lizza; spiegato il padiglione del Mantenitore; piantato il Savacino; collocate per ogni parte buone guardie; ripieni già di gente i palchi, e le finestre; e di-sposte finalmente con la vigilanza del Mastro di Cam-po tutte le cose, non tatdarono l'Eccellentissime Signore D. Anna Colonna, e D. Costanza Barberina à venire ne'luoghi preparati loro Giunti pur anche i Signori Giudici al palco eretto per le persone soro à lato del Saracino, così ordinando i Padroni verso le di ciassette hore si diede principio alla Festa ....

Haueua due ingressi il Theatro. Presentossi il Mantenitore, à quello ch'era più verso il fine della Piazza, & iui incontrato, e riceuuto dal Mastro di Campo, e da gli altri Offitiali pasleggiò lo Steccato có quest'ordine. Precedeuano per ilcorta i medefum Offitialisfeguitati immediatamente da quattro Trombetti. Veniuano doppo fei caualli condotti à mano. Appresso marciauano ventiotto Staffieri, computati in effi quei de' Signori Padrini. Caualcauano poi i Paggi, cioè quattro co bacili in mano pieni di Cartelli, e di Sonetti da distribuire, & vno che veniua solo con lancia, e scudo inanzi al Mantenitore. Teneuano il penultimo luogo i due Padrini, e chiudeua finalmente la coparsa il Mantenitore medefimo vestito all Egittiana . Era verde il colore; e l'auniuana molto più la speranza della vittoria, che la maestria dell'arre. L'habito consisteua in: vna soprauesta superbissima di ormesino. Spartiuasi questa dal petto, & vna gioia d'istraordinaria grandezza, con rilieui d'oro, e di perle fabricata, teneua vnita la parte di lopra. Di qua, e di là haucua alamari co ricamo di perle, e d'oro in forma di palma, il cui frutto era vn belliffimo rubino, che fiameggiando in mezzo di essa adornaua mirabilmente tutto il lauoro. La falda, & il rimanente della veste liberamente scherzando da fianchi terminaua in mifura della metà della cofcia. Sù gli omeri vedeuafi vn rifalto di piccoli guacceroni, e di alcune compartite cascate. Da queste viciua à vestire il braccio pretiosa manica tutta di spesfo ricamo, e di minute perle ricoperta. Spiccauanfi dalle spalle due lunghe maniche, le quali terminauano poi acute con l'estremità della veste, e mostrando per todera vn drappo rosso tessuto con oro, nel moto del cauallo faceuano gratiofissimo scherzo con il vento Sotto

Sotto la sopraueste riccamente risplendeua in forma di corazza vn corpetto. Quindi partiuali belliffimo girello, dal quale però si lasciana campo all'occhio di poter vedere la calza à taglio vsata dal Cattaliere per più agiatamente assettarsi in sella. Al fianco cingeua nobile scimitarra con fodero verde, e carico tutto di pretiolo ricamo di gioie, e perle. Era vestita la gamba con vna calzetta di feta, & oro, & vno stinaletto arricchito di molte gioie perfettionaua con belliffimi sproni d'oro l'accompagnamento dell'habito; la cui descrittione haurà potuto facilmente dar luce della qualità del dauoro, il quale in fottanza confiftena in vna immenta quantità di perle, e di gioie seminate in ricami, e canotigli d'oro . Nel resto era stato con tanto giuditio, & intendimento compartito, che quanto meno riusciuano inutili i vani del drappo, tanto maggior gratia, e maestà accresceuano all'opera. Per quel che tocca al ricamo, l'andamento suo altro non era che vna palma d'oro fiorita di perle, dalla quale pendeua vn riquadramento angolare con l'vnione di vn piccolo anello. Questo era formato di canotiglie, lame, e trecce d'oro, e chiudeua nel mezzo con rilieuo maggiore vn rubino da buon numero di perle attorniato. Portaua il Caualiere Mantenitore vn Cimiero di mirabile fattura. Posauasi sopra vn turbante intrecciato di lama; e di velo d'oro che da gran quantità di gioie veniua cinto. Nel piede appariua vna folta, ma ordinata felua di piume verdi, e bianche; quindi come da tronco víciuano in rami diuerfi i scompartimenti del pennacchio. Per fronte, e da lati fi andauano alzando vaghe cime di piume, intrecciate con lame, fiori, etremolanti d'oro. Sopra di tutte fi ergouano poi varij ordini di biach: sime penne di cede di Pauone, e frà di esse intramezzauansi parimente legarure,

ture, e scherzi di lama, e di tremolanti. Nel mezzo del pennacchio vedeuasi l'Impresa del Mantenitore, thera vn risplendente Sole co'l motto.

Non latet quod lucet .

Con la destra reggetta vn'atma bellissima; l'asta erad'argento, e la parte cheminacciana le offese era tutta d'oro. Il cauallo se n'andata sinerbo altretanto delle sue maestose fattezze, quanto degli ornamenti d'vna ricchissima bardatuta; la quale scendendo sin'al ginocchio terminata poi in nobili mersature, e siocchi doro. Il sutoto, e il ricamo in altro non diferiuano che nella grandezza, e nel rilietto. In mezzo alla fronte gli risplendetta vna gioia riguardetto e va cimiero di vaga manifattura se gli inalzatta su'il capo. Hauetta, sopra della groppa vn gioiello ricchissimo; e si bene intelo appariua il concerto di tutto il lattoro, che alle menti più curiose mancando ogni luogo alla correttione, tutto lo cedettano allo stupore.

Il vestimento de Paggi era ilseguente. Con vn Turbante in testa di veli verdi, e bianchi intrecciati d'oro, e di gemme adornauano il capo. Sù la cima del Turbante forgeua vn leggiadro pennacchio, che in figura assate vaga con bel misto di piume verdi, e bianche suento-lando scherzaua. Portauano vna giubba di ormesino verde, che sino à mezza coscia scendeua. Di tocca verde erano le maniche, le quali appariuano ricchissimme per essere tutte trinate d'oro. Vna calza intiera pur d'ormessino, vestiua la parte di fotto, congjungendosi con vna calzetta di seta, che le gambe adornando veniua, poi da vn bellissimo coturno d'oro nobilitata. L'habito era ripieno di larghe trine d'oro, che per il lungo

fcen-

fceadeuano; e gli spatij, che tra l'vna, e l'altra restauano, da trine minori à spina veniuano arricchiti. Quattro di loro portauano bacili in mano con Cattellie Sonetti in tassettà bianco da distribuirsi alle Dame; e da... vno che seguitaua dopo era portata la lancia inanzi al Mantenirore.

I Trombetti haueuano gli habiti concertati sù la maniera de' Paggi; el'illesso feccio ancora, tanto gli Staffieri del Mantenitore, quanto de' Signori Padrini.

I due Padrini comparuero con riguardetiole grandezza. Il Signor D. Prospero Colonnal ornamento della Romana Giouentil portatia vn' habito di fcarlatto, fopra del quale vedeuanfi filucere in gran niimero pretiofilsime gioie. Caualcaua vn cauallo falbo,che rapiua gl'occhi di tutto il Theatro. Non si videro mai le più leggiadre fattezze. Lo rendeuan pompolo vn lungo, e crespato crine, & vna salda, e folta coda, che toccaua. terra; & impatiente forse di veder imprigionati tanti suoi pregi, ò superbo per tante glorie del Padrone, fempre inquieto ne portamenti, e sempre spumante contro l'odiato freno si mostraua. Il Signor Conte di Castel Villano, Caualiere non meno stimato per la quatà della nascita, che per l'ingenuità delle sue maniere daua molto bene a conoscere a' suoi andamenti l'esperienza da lui acquistata nella Real Corte di Francia, ne' cauallereschi esercitij. Risplendetta però anch'egh con vn habito nobiliffimo; e di non men nobili arnesi andaua ornato parimente il destriero che lo portaua.

SONETTO

Dispensato all'entrare del Mantenitore in Campo.

ALLE

## DAME ROMANE

TIAMO DI MENFI.

Del Signor Caualier Telti.

V Oftra rara bellez La a torto offende Chi celarne gli effetts altrui procura . Belle Dame del Lazio . È infana cura Coprir l'incendio oue la fiamma splende .

Di sconoscinto eterno soco accende Lime caserne a Mongobel Natura; Ma in luminoss gris a l'aria pura Es di sue angustie impaziente ascende.

Di nobili olocausti altar ripieno Arde in aperto; & a celeste Nume Spargon lampadi d'oro ardor sereno.

Lucerna funeral'ha per costumb Darder rinchiusa, & a sepolchri in seno A cadaueri sol comparte il lume.

A prima Squadriglia, ch' entrasse in Campo su quella de quattro Gentilhuomini del Sig. Cardinale Antonio. In essa tutto il Theatro sisso audamente gli occhi; accesi già da vu ardente desiderio di poter vagheggiate le grandezze, che n'haueua publicate la Pama, e di poter insieme nella sua comparsa comprendete meglio l'ordine da osservatorno alle altre. Fece ella vu nobilissimo passeggiato de riguardanti nella sua magnissienza, che soprafatto ognuno dall'eccesso del gusto.

sto bisognò ch'al fine si rendesse per vinto alla marauiglia. Regio era il sogetto, e Regia la pompa con la qua-

le era sostenuto.

I quattro Caualieri, cioè il Sig. Conte Fabritio Ferretti, il Sig. Francesco Battaglini, il Sig. Girolamo Martinozzi, & il Sig. Domenico Cinquini rappresentauano quattro personaggi di sangue Reale dal Popolo Romano fatti già prigionieri. L'inuentione non poteua estere più proportionata al tempo, al luogo, & alle persone; onde fu riceuuta da tutti con fegni di grandissimo applaufo, econ lodi di fingolar giuditio. Era gloriofa per la Città di Roma nella memoria de' fuoi trionfi, feruiua d'incitaméto alla nobiltà Romana per l'esempio dessuoi antichi, & il Theatro tutto per vna rappresentazione di tanta maestà pareua che si riputasse sommamente honorato. L'habito de' Caualieri non poteua essere piu ricco, nè più riguardevole. Di color rosino era il sondo. La fua forma per ogni verso spiraua grandezza; nel taglio però non feguitaua vsanza alcuna particolare. Di acciaio copriuano il petto i Caualieri. Spiccauanfi dalle fpalle alcuni piccoli fcompartimenti con gigli ricamati, i quali a mezzo il braccio fopra vna manica tutta di perle tempeltata si posauano. Per i fianchi vsciua vna camicia di maglia d'oro, e quindi partiuali pretiolitlima velle, che diuila in calcate, e fregi d'oro da grandi goccie di perle veniua poi terminata. Di broccato era il fodo del ricamo, e trà i fuoi scompartimenti scendeuano come alcune lingue d'oro brunito nel mezzo, & intor-, no da canotiglio, e da vn tronco d'oro circondate. Queste mentre il Caualiere faceua moto, sù gli ornamenti della veste in gratiofissima forma scherzauano. Ma quel che maggiormente accresceua la maestà à questa comparía era yn superbissimo manto del medesimo colore

colore dell'habito, che partendo da gli homeri, baldanzoso per l'aria scendeua à nobilitare al destriero il dorso. Il hio ornamento si divideva in rose, e gigli di broccato, da alcuni rosoncini di canoriglio d'oro tramezzati. Da questi fiori, per la regia loro qualità pareua che venisse più al viuo espressa l'incomparabile sua bellezza. Ma vn fregio poi di gentilissimo lauoro, ond'era il lembo circondato, la magnificenza non meno del manto, che dell'habito nell'vltimo grado di perfettione constituiua. Ornaua'a Caualieri il capo vna Real Corona d'oro, dalla quale forgeua imperiolo yn monte di finissime piume gialle. Più nobile non poteua effere la loro forma, ne più leggiadra la dispositione. Su'l lato manco da pretiofi legami pendeua loro vn ricchiffimo stocco. Armauano di dardo la defira, e da stiualetti vagamente fregiațiera vestita la gamba. Caualcauario generosi deftrieri, la cui bardatura fi conformaua co'Imanto nella materia; e quanto all'ornamento, de' medelimi fiori en tutta feminata. La lunghezza non paffaua il ginocchiose finiua poi in alcuni intagli di maravigliolo artifitio. Il collo era fino al mezzo gentilmente veltito, e per la magnificeza de ricami, ne appariua come dorata la chioma.

Il Nano del Signor Cardinale marciaua' in testa della Squadriglia. Comparue à cauallo sopra di vn toro anche gli nano, à cui vestiua il dorso vna coperrina motto vicca. Due Staffieri lo conduceuano, e l'inuentione in ogni cosa riusci nana, fuori, che nel gusto immenso che

produsse ne gli Spettatori.

L habito de i Trombetti che caualcauano appresso consisteua in vna giubba sino al ginocchio di color rosino tutta trinata d'oro per il lungo. Le maniche, tanto della medessima giubba, quanto quelle che coprinano le braccia erano listate per trauerso. Rinchiudeuano il capo in vna berretta cerchiata d'oro, e nobilitata da vaghe piume gialle. Ricchillime erano le calcate delle Trombe, e vi fi vedeua nel mezzo scolpita l'arme del Signor Cardinale.

Seguitauano quattro caualli condotti à mano per il. corfo della lancia, e veniuano pompolamente coperti

con Imperiali d'ormelino trinate à lifted'oro.

Gli Staffieri haueuano calze intiere con vna mezza veste rolina. Quei de Caualieri l'ylanano con trine d'oro incrociate, ma quei de Padrini la portauano trinata per trauerlo con yn berrettone in telta di forma piana, e basta, la doue gli altri l'haueuano di forma più alta, & aguzza, e perche leruiuano a padroni non liberi manifestauano la conditione della propria cattiuità con vn. ferro al collo, e con vna catena, che dal fianco fino al piede scendeua.

La fopraueste de Paggi appariua molto riguarde uo le, per la gran quantità d'oro che l'arricchiua, Haueua. due maniche pendenti, è tanto queste, quanto le altre delle braccia pareuano più tosto coperte, che trinate d'oro . A guifa di morione era il berrettino che teneuano in capo. La fua manifattura non poteua effere più bizzarra, ne più nobile il pennacchio onde era accompagnato. Con vna mano portauano la lancia, econl'altra reggeuano lo scudo, nel cui mezzo l'impresa di ciaschedun Canaliere si vedena rappresentata.

Il Signor Conte Fabritio Ferretti fece per imprela. vna Luna in nottuino Cielo co'l motto

Per amica silentia.

Il Signor Francesco Battaglini si serui di vn'Olla con 

Il Signor Girolamo Martinozzi rappresentò vna Fenice, co'l motto,

Moro tacendo, e nel morir rinasco.

Porto di mate, co'lmotto,

Aequora tuta silent.

Hebbero per Padrini il Sig. Antonio Rocci. Il Sig. Conte Mario di Carpegna. Il Sig. Gio. Francelco Sacchetti, & il Sig. Ortauto Ripa. Comparture elli fopra nobilitsimi caualli con felle, e finimenti di gran valore. Nel refto erano fontuolamente vefitit, e di molre gioie adornati, per inezzo alle quali ricche bande del colore della diutia leggiadramente pendetuano. Sopra de i capapelli sinalzauano à feberzare co venti finifirmi abroni, in cintigli di diamanti pofati; e di fipade foftenute del fupero cinture armauano i fianche. Finitor il pafeggio, e pigliato il polto, mentre le attre Squadriglie il andauano auticinando comincio si dal Mantenitore il cimento del Saracino conti Canalieri di quetti.

Pera hauera finito la prima Squadriglia di palfeggiare il Campo, che vu miouo litropiro di
trombe fece palefe al Theatro la venuta della Squadriglia Romana Interueniuano in effa il Sig. Virginio Cenci-il Sig. Angelo Incoronati. Il Sig. Girolamo Atalli,
è ci il Sig. Canalief F. Marco Antonio Muti, nominati
qui con l'ordineteniuo da loro nel correre. Et effendo,
tutti di patria Romani vollero far rilucere meglio viatal prerogatiua con la maestà dell'habito viato antichamente in Roma. Era paonazzo il fondo de gli habiti;
e perche di quello colore più fi compiace la 1 egretera. I

fu molto facile di giudicare, ch'essi n'erano religiosissi-

mi profeslori.

Di lama paonazza guernita d'argento erano le quattro giubbe de i Trombetti, e di lama d'argento i giubbouis le calze. Haueuano in testa berrettoni di bizzaria inuentione, adornati di penne, e suolazzi. Calzauano coturni d'argento, e dall'armacollo, ch'era di vaga
fattuta pendeua vno stocco all'anticà. Sonauano trombe d'argento con cascate d'ormesino paonazzo freguato ditrosei, in mezzo a' quali haueuano i Caualieri satti scolpire le proprie imprese, da riseristi con miglior
ordine in altro luogo. I caualli andauano copetti con
mezze barde di lama paonazza, & argento, tagliate à
pizzi con siocchi in cima. Portauano pennacchiere in
testa; e tutti gli altri abigliamenti erano inargentati.

Dopo i Trombetti feguiuano quattro caualli condotti à mano. Le felle erano di lama paonazza, ma fregiare di lama d'argento con nobili ricami. I finimenti yeminano copetti di lama paonazza, con frange, e fiocchi d'argento intorno. Le staffe, e briglie erano inargentae. Cimana loro il collo vna banda di lama d'argento. Le camarte, con le quali veniuano condotti erano copette di lama paonazza. Haueuano i cordoni di feta dell'istesso colore, con siocchi, e bottoni d'argento.

I Paggi impugnauano con la deltra vna lancia inargentata, e con la finifira vna targa con l'imprefa del Caualiere. Veftiuano giubbe di lama paonazza conmaniche pendenti ricamate di canotiglio d'argento, compartunenti d'occhi di penne di pauone. Erano dell'iftella fattura gli armacolli, che fosteneuano lo stocco, e i montieroni della testa, a quali però s'aggiungeuano gratio si fuolazzi di tocca d'argento, e pennacchiere di di gran vagnezza. Di tela d'argento erano le calze, i giub-

giubboni, e le maniche, con guarnitioni di feta paonazza arricchite. I loro caualli andauano bardati fino a'ginocchi della medefima lama, con palfamano d'argento, e fiocchi all'estremità de pizzi. I finimenti erano copettianch'esti di lama paonazza. In testa portauano pennacchiere con suolazzi, e frontali ricchissimi.

Seguitauano gli Staffieri veftiti all'antica Romana, con elimetti, e corazze. Le maniche erano della fudetta lama con alcuni tagli, che cafcatano fopra le braccia. Dalle corazze pendeuano fin fopra il ginocchio girelli vagamente guarniti. Haucuano armacolli con le fipade all'antica. Sotto a' girelli veftiuano calze lunghe di rela d'argento; e di fliualetti inargentati copriuano le gambe. Con vina mano reggeuano vii alta d'argento, e con l'altra vina targa, in mezzo alla quale rapprefentauafi l'imprefa del Caualiere.

I Signori Padrini comparuero fopra nobiliffimi ca-

ualli con superbe selle, e ricchi arnesi adornati.

Il Sig. Gino Angelo Capponi Padrino del Sig. Virgianio Cenci espose vi ricco habito. La calza intiera hauteua i ragli ricamati in raso paonazzo, e scondati sotto con sodera del medesimo colore, e d'argento. La cafacca, le maniche pendenti, il giubbone, e le maniche da veltire erano parimente di raso lauorato con siori, di canotiglio d'argento. Nella cintura, e pendenti della spada si vedeuano pretiosi ricami di perle. Su'l cappello risplendeua vin cintiglio co gioiello di diamanti; e svino e l'altro veniua nobilitato da vin vago mazzo d'atronico piume bianche. La banda era paonazza guarnita d'argento, e glie n'era stato satto presette dal suo Caualiere.

Dal Sig. Pietro della Valle, Padrino del Sig. Angelo. Incotonati non fi poteua compire meglio co'l fuo offitio, e particolatmente nel concerto del vestito. Sopra i tagli del colletto, e della calza intiera fpiccauafi vn nobile ricame di luttrini d'argento. In tella potraua vna Gorra alla fpagnuola di velluto nero arricchito con diamanti, e penne bianche. Pendeuagli inanzi al petto popofa băda. I foderi della fpada, e del pugnale erano di velluto piano, come anco la fella, & i finimenti del cauallo.

L'habito del Sig. Valerio S. Croce, Padrino del Sig. Girolamo Aftalli confiftena in vna calza, e colletto à tagli sfondati con ticamo d'argento. Il giubbone era di lama paonazza doppia. Scintillauano intomo al cappello fotto nobile ombra di leggiadri aironi, finissimi diamanti. Ornaua con ricca banda la fpalla; e di spadas e ugnale del medesimo concerto i fianchi. Il fondo della fella era di velluto paonazzo guarnito di vago ricamo d'argento. Le staffe, & il morfo appariuano d'argento; econ borsacchini gentilmente lauorati, che alla calza si attaccatano; vestiua il piede.

Comparue il Sig. Aleisandro Sacchetti, Padrino del. Sig. Caualiere Muti con vna cafacca di velluto riccio nero ben guarnita, con giubbone di rafo nero, e fodera di drappo d'argento. Il lauoro della calza era vn ricamo nero in fondo paonazzo, con la fodera di drappo d'argento. La banda era fimilmente paonazza, e d'argento. La fpada, e gli pendoni haucuano guarniture, d'argetto, come anche le fibbia della fella, ch'era infieme con tutto il refto dell'habito di velluto nero ricamato.

Chiudeuano la comparfa i quattro Caualieri medefimi. La qualità de corfieri che caualcauno, la magnificenza delle bardature; la ricchezza de gli habiti; lavaghezza, e maestà de cimieri destarono straordinario, piacerone riguardanti. Erano coperti i caualli da capo fin quasi à terra di lama paonazza, e d'argento, tagliata aumonticelli, circondati da frange, e da ricagni à onde;

Tra-

tramezzaticon perle. Terminaua ogni monticello in vu fideco paonazzo, e d'argento; & erano danili con fregi di ricami tramezzati con occhi di penne di pattone, perle. Sopra la groppiera caminaua vn fregio del medefimo ricamo, che spiccatosi dalla ricchissima antifascia, girando per il collo sino à mezza groppa veniua à spartirsi sopral'attaccatura della coda. In testa portavano pennacchiere paonazze, e bianche, intrecciate d'alcuni fili di lama d'argéto, che rendeuano gratiolissima vista Le staffe, & i morsi erano riccamente inargentati; le testiere, e redini coperti di lama d'argento, con frangia. paonazza, e con groffi fiocchi di leta, e d'argento. Gli habiti de Caualieri, come si è accennato di sopra erano all'antica Romana. Portanano corazze, e maniche di finissima lama paonazza , con ricamo d'argento di grosso rilieuo. Coronaua le corazze vna goletta di ricca lama d'argento singolarmente ricamata d'argento, con trainezzi d'occhi di penne di pauone. Della medefima fattura erano i girelli, le cascate sopra le maniche, gli armacolli, i fregi de manti, le guarnitioni delle falde, i borfacchini, e toderi degli stocchi. Vestinario sottocalze intiere; e dall'ethremità de'ginocchi pendeuano. gonfioni di lama paonazza se roloni di lama d'argento se I manti di grandezza di cinque palmi, e mezzo erano atraccati ad ambedue le spalle, e lasciado libero, e sciolto il Caualiere stendeuansi con marauigliosa maestà fin soprala groppa del cauallo. I cimieri di finifurata altezza accompagnauano mirabilmente il reito dell'apparato a Le penne erano del colore dell'habito, e formauano alcune cascate sopra le spalle con ordini, egiri di leggiadra inventione. Prima di venire al cimento delle armi ciascun Caualiere publicò il suo Carrello, che dal proprio Padrino fu distribuito alle Dame , & all'altra Nobiltà ... esti La

# CENCINNATO

## ROMANO

## A TIAMO DI MENFL

D'incerto Autore . Per il Sig. Virginio Cenci

A loquacità o Tiamo non è minor inditio di debolezza tra l'armi, che di le gierezza tra gli amori. Chi non tace mostra tincapacità del suo cuore, e l'incontinenza del proprio petto; chiefo luno amente si conserna quel fuoco , che pos aperto in torbide esalationi suanisce. Non ama chi può palesare il suo Amore, ne arde chi sà descriuere il suo incendio. Non è chiara quella luce, che non abbaglia, e non reca renebre a riguardanti; taciti vanno i pin cupi elarghi fiumi, ma i piccoli refeelli con maggior strepito, che danno tra fassi si frangano, e si dileguano tra le proprie are ne. E fonte di luce il Sole, & ancorche talbora si veda coperto da minole, non perde la sua chiaretza, Amore istesso è votato ; i più alti misteri del Cielo sono i più reconditi; troppo vulgari si fanno le cose, che si dinole gano, unigari sono le bellezze, che lodar si possano, ma four ahumane quelle, che auanz ando of the cons hu mani hanno solo per encomio il filentio; tali apunto sono quelle ch' so ammiro, e tacendole prie reverente adoro, portando in feno piache tanto por profonde quanto meno aperte. Taci dunque garrulo Egittio, che non sa amare, chi non sa vacere; la fecretezza e paragone done si prona la fede . Più consueto nell'amoroso Regno est linouappio de el occhi muti, che della bocca loqua ce. Taci pur si temerary vanti , e della tua Donna, e della

della tua lancia: ben tosto dalla fragilità di questa apparirà il dispreggio di quella. Accetto la dissida, emeglio in Camposche in carta risponderè la mano. Ben bas setto à provocarmi da scherzo per non perder da semo, ma pur da semo saria anco vinto in battaclia da scherzo; sotto questi giochi ancora rassignara il antico Latio la vansià del menzogniero Egitto, tornerà la CITT A di MARTE a vestir le barbare spocie della monstruosa Mensi, di cui già trasse in Trosco le Piramidi, e gl'Obelischi, e intrecciarà di mono il Tebro à i propri allori, quelle palme le quali per altro non si vedono germogliare sù le rue del Nilo, che per ornare le corone del CAMPIDOGLIO.

## FIDO AMORE

IL RIVERENTE

## A TIAMO DI MENFI.

D'incerto Autore. Per il Sig. Angelo Incoronati.

A MO, e taccio, ò Tiamo di Menfi, perche non stimo il vialore della mia feruità, prezzo proportionato all'acquisso della oratia della mia Dama. El quel merito, che io canosco in lei sopra tratte le altrezi Donne del Mondo mi sa credere, e non senza razione, che non sia per indursi à corrispondere in amore coleix che dall'alto soglio delle sue perfettioni non paò mirare, se non come molto inservici e virsi di chi si sia Non perciò dissidad della vittoria, benche mi rappresenti si periglioso il combattimenta. Ne disspondella palmas, come che io mi troui si lontano dalla meta. Mi agenolera il corso lo splendore, benche rincomo della genolera il corso lo splendore, benche rincomo della

mia fiamma, O mi faciliterà l'Arringo l'ardito mio Cuore, che qualhora si pose ad amare ben si avidde, che altretanto egli la meritana sopra d'ogni altro, quanto meno ella poteua effer meritata da alcuno. Niunaraoione doueua indurmi a palesarmi Amante, se nons quando le proue del mio valore hauessero resa manifesta questa verstà. Onde ella con la necessità, che ha ciascheduna Donna d'amare, non isdegnasse di solleuare al superlatino delle sue prerogatine la conosciuta margioranza del mio merito, già tante volte, O con tanto acquisto di oloria comparato. Così potessi io dal cimentarmi, che son per fare con esso voi, o della Vittoria, che sicura mi riprometto, riportar tanta lode, che mi solleuasse alla desiderata altezza. Ma la chiara falsità di quello, che vi obligate di mantenere, e quei vanti, che superbamente vi date mi rappresentano troppo facile, E in consequenza di pochissima gloria il superarui, non perche inuidy la felicità del vostro cuore, ma per non tolerare la vanità de vostri concetti accetto la publicata disfida, non perche il sapersi, che voi amate Rosinda possa produrre a lei amante, o a voi riuali, come scioccamente vi arrogate, ma per distorla (secondo l'obligo di Canaliere, che è d'aintar le Donne) dall'amor vostro, vengo a farui conoscere quanto poco vi si deua la corrispondenza in amore: Non ornarete di Romane spoglie il Campidoolio; marinouarete con la vostra caduta i miracoli della vostra Patria in Roma; facendo apparire sotto gran Mole di superbe parole pochissima poluere di miserabile ardimento.

Ami somma beltà sommo valore Chi vuol come sacc'io Dir ch'appaga se stesso un bel desso.

# A S T A L D O

#### ATIAMO DI MENFI.

Per il Sig. Girolamo Aftalli. Del Sig. Francesco Caetano.

C Olo il Silentio così detestato da voi, come wenerato I da vostri Egitty, sarebbe proportionato, è Tiamo di Menfi, alla falsità della vostra proposta; nondimeno mi ha talmente irritato la vostra temerità, che mi è stato forza hora a risponderui je mostrarui con la penna, come por vi mostrarò con la lancia, che vi siere troppo vanamente fidato nel vostro ardire. E surore che presto suanisce, non amore, quella passione, che no può star chinsa trai confini del cuore. Poco è per durare quel fuoco, che spiegando in alto la pompa delle sue fiamme, non cura d'impouerire se medesimo delle sue forze per arricchire il Cielo de suoi splendori. Chiuso tra le ceneri si conserua, la doue aperto à poco a poco abeneficio de gli altri va consumando se stesso. La cenere del fuoco d'amore è il Silentio ; e perciò la propria Dinisa de gli Amanti è il pallore. Chi ama, tace; & ancorche amando operi degnamente, non deue però manifestar quelle siamme, che forse non possono trouare ne gli occhi di chi le mira, la purità di chi leconferna. Non fi curano della luce del giorno quelle ciglia; che più chiari, e più viuaci splendori hanno somministrati alla mente. Godono, è vero, i Dei del Cielo di veder publicamente adorati i lor Nomi, e frequentati i lor. Templi; ma qual cosa poi ne i sacrificye da essi più del Silentio gradita? Le publiche adorationi sono i tributi

d'una divotione più volgare. I mistery più reconditi st celano a gli occhi del Volgo. E chi di questa religiofa segretezza più ne gode d'Amore : il qualecome figlio dell Erebo, e della Notte , nessuna cosa più delle Tenebre e del Silentio gradifice. A questo istesso Silentio facrificana i vostri Egistu; a questa Desta hanno eret-se, le statue ; e le piramidi. Non ama, come ogn'un sà chi conosce difetto, è mancanza nella bellezza., che adora; ma molto meno ama chi stima essergli la corrispondenza donuta. E atto di temerità, non di confidenza, il presumer tanto di se medesimo; è chi ama, confida, ma non ardifte. Sempre con l'amore và congiunto il timore; O ancorche l'amante non debba sfuggire gl'incontri; deue però sepre temere le difficoltà. Amo anch'so,e quanto oltre s'auan7; la mia fiama, non posso chiamarne altri intestimonio, che Amore, il quale insegnandomi solamente d'amare, e tacere, non vuole, che ad altri vadi mostrando il mio fuoco, ch'à colei, che l'accese. Stara però sempre vino in questo cuore trà le ceneri d'un riverente Silentio; ne mi curaro mai, che tincendio mio palese desti in altri vacheza Za delle mie fiamme ; tanto più , che non mi fà di mefliere d'andar mendicando dall'altrui giuditio la certezzadel mersto della mia DAMA, alla quale ne il vanto della sua belle? za, ne il valore della miaspada potrà erger trofei maggiori di quelli della mia fede. Saro nel Campo, e nel giorno da voi prefisso. Comporta veramente cimento da scherzo la debolezza delke vostre ragioni. Credo nondimeno, che saranno bafranti a darni a conoscere il vostro errore, e farni ran-. nedere della vostra temerità, la quale mi dispiace assai, che vi habbia a costar così poco. Ne occorre minacciar altre guerre da senno, ch'al fine ben potete ricordarni.

darai, che col sangue de i più forti, e meno arditi Guerrieri di voi savo cresciute le palme del CAMPIDO-GLIO. Vorrei si bene sche tale voi soste squale d'esser pi vantate, per fare più glorsosa con la vostra perdita la mua Vittoria.

## M V T I O DEISETTE COLLI

A TIAMO DI MENFI.

Male esperto nell'Armi, e negli Amori.

D'incerto Autore. Per il Sig. Caualiere Fr. Marc' Autonio Muti.

T Aneagi Tiamo, e d'Amore, e d'Amante; ne conofci le leggi ,ne ferbi il dritto, più anne? zo per amentura a tracciar Fiere imbelli so le rine del Nilo, che a seruir Dame ben nate sule sponde del Tebro. Io amo, e taccio; e MVTO ammiratore delle sourahumane bellezze di colei, il cui nome non sa altrisch' Amere, & iese da i oui chiarissimi lumi vini argomenti d'amoraso silentio apprendo, godo in me steflo, che nel punto di costituirla Regina de miei pensieri, ella mi portasse ugualmente nel seno il suoco, e su les labra il gelo. Non sa l'incontrastabile onnipotenza a Amore legare un cuore, che non leghi insieme, a chi ben ama, la lingua. Egli non porta per altro l'accesa face in mano, che per addittare a i suoi seguaci, nel buis de gli occulti, e racità desideri le vie di giungeral destinato fine. Mal parli. Euoco chusa e più ardente, e più durenole; Framma, che si dilatize che si spanda fuanifee ben presto in fumo, o si risolue in cenere. Arda pure d'innifibil fuoco il mio cuore ; Io, coll effempio del famoso Guerriero, da eni discendo, quel dico

che fofferfe d'arder immoto, e muto la generofa deftra, pria, che discoprire il consapeuole de' fuoi disceni, soffrirò di vedermi ridotto in poca polue, anzi che di rià dire la bellissima cagione del mio amoroso seruaggio. Ben ti dimostri, Tiamo, di volgare Donna, più volgare Amante, mentre non ti vergogni desporre su per le piazze s con loquace baldanza le doti, e le bellezze di lei. L'amore, ch'altri consacra alla Deità d'un bel volto, e mistero da esprimersi a caratteri hieroglifici, onde altrinonlintendase Teforo da custodirficon chiaue di segretezza, onde insidioso Riuale no l'furi. Io celoso della gratia di colei, a cui sola è noto il mio amore, e la mia fede, mi nascondo a tutt'altri, non per supprimer, come tu affermi, i vanti, e i pregidi lei (pur troppo per altra via palesi) ma perche so, che chiunque del titolo di Caualiero giustamente si vanta; Non dene amare, che non rinerifca, ne può rinerire, che non. taccia. Con sì fatti aunedimenti sonon meno amore? giar fra Dame, che armeggiar fra Guerrieri non infiacchito nell'otio: ne degenero dal valore de miei Ansenati; i quali sicome seppero trarre su le cime di questo Campidoglio auninti, e incatenati al Carro Trionfale i tuoi Re, così io accettando l'appello farò, che si rinonino a tuo costo dalla mia Patria le antiche vlorie: E chi non sa, che a gli Allori di Roma cedettero, e se inchinarono in ogni tempo le Palme dell'Egitto : Armati, & aspettami.

L'imprefa del Sig. Virginio Cenci fu vn Sole ofcura-

to da nunole, co'l verso che segue.

Mentre mi celo altras splendo a me stesso.

Il Sig. Angelo Incoronati si valse di un cerchio d'argento, e ne spiegò il senso con questo verso,

Quan-

Quand'e perfetto amor chiude se stesso.

Dal Sig. Girolamo Astalli su rappresentato vn suoco coperto, sotto del quale si leggeua.

Ne deficiat .

Il Sig. Caualier Muti seruendosi dell'arme della sua Famiglia adattò ad vna Luna il seguente verso.

De muti campi, e del silentio amica.

I L Mastro di Campo accompagnata c'hebbe la Squadrigha Romana andò subito à riconoscere, e riceuere quella de Caualieri Prouenzali, ch'erano il Signor Vrbano Millini, il Signor Conte Ambrogio di Carpegna, il Signor Euandro Conti, & il Sig, Carlo Vaini

Il Nome da loro ingegnofamente pigliato riduse con fingolar diletto in memoria a' riguardanti la famola Corte de Conti di Prouenza, e quella celebre Accademia, ò più tosto Tribunale, oue le Dame del Paese con fama d'incomparabile honestà, e candidezza d'affetti si ragunauano per trattare, e decidere le questioni, che in materie amorose nasceuano. Quiui proposta, e condannata poi la disfida del Menfitano, non tardarono i Caualieri à dichiarare con vn folenne Cartello, publicato nella predetta Veglia de'Signori Falconieri, che offeriuano se stessi per sostenere con la lancia quel che le Donne loro haueuano fortoscritto con la penna. Comparuero questi Caualieri con l'istels ordine offeruato dalle altre Squadriglie, e con l'istesso numero di Trobetti, caualli, Staffieri, e Paggi. Il colore era turchino con oro, & argento. L'habito de' Caualieri rassembraua quello che vediamo ne' Ritratti antichi di quei tempi La forma fua lo rendeua maestoso, la nounta vago, le! la ricchezza riguardeuole. Portaua cialcheduno di effi vn faio scollato, che si aggiustaua alla vita sino allacintura, dalla quale poi con molte crespe scendeua. più largo sin quasi al ginocchio. Turta la parte dauahti era coperta di pretiose turchine, distinte l'una dall altra fol quanto richiedeua la larghezza dell'oro, che le teneua vnite, di modo che alla vilta de gli spettatori si rappresentaua come vn-lucidistimo zastiro, ch'haurebbe data commodità di specchiaruisi dentro, se la lontananza non l'hauesse impedito. La parte, ch'era increspata pareua che fulle di broccato riccio sopra riccio : In essa vedeuasi risplendere gran quantità di pierre pretiose di diuersi colori. Doue finina la scollatura del saio cominciaua vna vaga camiciola, che arriuaua fin'al collo, il quale veniua racchiulo con vn pretiolo monile di gemme, e di perle, e sopra di esso nasceua poi vn. gentil collare di minutiffime lattughe, che feruiua di molto ornamento al viso. Sotto il faio (se taluolta s'alzaua) a luogo aluogo appariua vna calza intera all'antica riccamente guarnita; & il piede fin'alla metà della gamba era coperto d'vn attillatissimo stiualetto, le cui eltremità erano adornate d'vn ricamo d'oro, e d'argento. Portauano in capo yna berretta antica senza falda d'altezza d'vn palmo in circa; la materia d'ella era broccato, di molte perle, e gemme arricchito. Non mancauano piume turchine, bianche, egialle, che l'adornauano, le quali alzaresi prima con giusta misura sopra il capo ricadeuano poi con formma gratia fin quali sopra le spalle del Canaliere. Et è da notarfis ch'erano accommodate con tale artifitio, che dopo la comparfal furono leuate senza muouere la berretta; il che si fece acciò dette piume non portallero impedimento al correre. Le capigliare d'egual lunghezza, che mitti quattro. porta-

portauano, accresceuano gratia, e venustà; e le mazze con punte di ferro delle quali haueuano ornata la destra spirauano fierezza, ebrauura. Quest habito veniua perfettionato da vn manto, il quale adattato all vno, & all'altro homero del Caualiere con vna gentil rimboccatura dal lato destro daua libertà al braccio, &c iscopriua insieme il rouerscio, ch'era di tocca doro, cadendo poi sopral'anche del cauallo faceua di se pomposissima mostra. Ricopriuano il fondo turchino ricchi fogliami d'oro, nel cui mezzo scintillaua vna lucidiffima gioia; faceua rifaltare mirabilmente il lauoro. vna gran quantità di perle, e di maglie d'argento sparle in quello spatio, che restaua frà l'vno, e l'altro fogliame; onde ciascun habito veniua per l'incomparabile sua bellezza vagheggiato da' riguardanti à guisa di vn Cielo, quando nell'azurro del suo manto più campeggia l'oro delle sue stelle. I Caualli pareuano oltre l'viato altieri di vedersi così superbamente guarniti. Era il finimento coperto d'oro, e d'argento; nè si desiderauano in esso le gioie ne i luoghi più apparenti. Spiccauasi dalle testiere quantità di piume de' sudetti colori; e quella parte, che ricoprina la groppa era tagliata sin à terra in larghe fascie, le quali si come dauano maggior libertà al cauallo, così riceueuano dal suo mouimento maggior leggiadria.

Padrini erano il Sig. Lorenzo Macchiauelli, il Sig. Horatio Magalotti il Sig. Marchefe Gio. Battifa Strozzi, & il Sig. Carlo Rinuccini. Veftiuano con vniforme fontuofità cintigli di diamanti, e gioielli di gran valore, con penne difinisimi aironi ful cappello, e calze interericamate di nero, che per li tagli moftrauano fotto vna ricca tela d'oro, e d'argento. Conoficeuanfi per Padrini di questa Squadriglia dalla Banda, che portauano

donata à ciascheduno di essi dal suo Cavaliere. Era di color turchino ricamata all'intorno con vn gentil lauorod'oro, e d'argento passato, & abbellita di più con vn

gran merletto dell'istella materia.

I Paggi, Staffieri, e Trombetti erano vestiti tutti del concerto del medefimo colore turchino, con sì frequenti rabeschi d'oro, e d'argento, che poco del fondo restaua scoperto. Vn berrettino ricopriua loro ilcapo con sopra alcune penne de i già detti colori , i quali vniti infieme formauano come vna vaga pittura. non senza vn particolar gusto de riguardanti. La forma di detta liurea confilteua in vna giubba fino al ginocchio, con differenza però nel taglio di ella frà i Paggi, e li Staffieri, i quali portauano due maniche. pendenti coperte d'Api d'oro in campo turchino, alludendo appunto all'Arme dell' Eccellentissima Cala-Barberina, fotto la cui protettione militaua particolarmente questa Squadriglia. Ciascuno de gli Staffieri haueua in mano vn'accetta d'argento all'antica con lungo manico; & i Paggi, che veniuano à cauallo portauano con la destra vna lancia dorata, e con la finistra vno scudo, oue era dipinta l'impresa del Caualiero.

Il Sig. Vrbano Millini feguitando l'efempio de Romani nella fegretezza de configli, fece vn Minotauro

in mezzo ad vn Laberinto, co'l motto.

#### In silentio, O spe.

Volendo fignificare, che i fuoi Amori erano più occulti, che il luogo, doue era chiuso il Minotauro, e che

egli nel filentio haueua riposta ogni speranza.

Il Sig. Conte Ambrogio di Carpegna non volendo separarsi dalle Api, dipinse alcune di esse, che mellisicauano in vn'antico tronco di Quercia, con il motto.

S'afcon-

#### S'asconde il più soane.

Dinorando che le dolcezze d'Amore non consistono

nell'apparenza, ma nell'intrinfeco.

Il Signor Euandro Conti per dimostrare, che il suoco d'Amore tanto dura, quanto è celato, ingegnosamente si seruì d'una di quelle Vine antiche con vn. lume dentro acceso. Il motro era.

#### Vine sol quanto è chiuso.

Il Signor Carlo Vaini per dichiarare, ch'egli era rifoltro di fuperare le difficoltà, & i pericoli de'fuoi Amori con vn cauto filentio, pigliò la fua Imprefa daquello che fi legge delle Grue, le quali nel paffare il
Monte Tauro per renderfi più ficure co'l filentio dall'Aquile, che iui le ftanno infidiando, fi chiudono il
roftro con vna pietra; onde fi vedeuano nel fuo fcudo dipinte alcune Grue paffando fopra vn Monte con
vn faffo in bocca. Il Motto diceua.

#### Tuta silentio.

Same

In questo ordine passeggio il Campo la Squadriglia di Prouenza, così pomposa, e superba, che al mouimento pareua vn mare ondeggiante cò l'arene d'oro, e le spume d'argento; ma quanto più l'occhio s'aunicinaua, tanto più s'accorgeua, che l'ingegno dell'Inuentore, e la mano dell'Artefice haucuano di grandunga superata la materia.

Furono intanto diffribuite copie del Cartello per il Theatro infieme con una risposta in versi al Sonetto, che sece presetare il Mantenitore alle Dame Romane. BLACAS DE BAVDINAR, REMON DE COTIGNAC, GHIGLIEN DE BERGEDAN, SAVARIC DE MAVLEON,

Caualieri di Prouenza.

## A.TIAMO DI MENFI.

Per la Squadriglia di Prouenza . Del Signor Zonga Ondedei .

A nuova della vostra proposta, è Tiamo, su portata alla chiara, e nobil Corte del gran Raimondo Conte di Prouenza, done con fama d'immortal lode si professano equalmente gli study di Marte, e d'Amore, & hoggi per vostra disaunentura Noi vi riportiamo la fentenza del vostro errore, O il castigo della vostra temerità: Nel Tribunal d'Amore, doue risiedono le più belle , e le più sague Donne dell Vniuenfo, per le cui bocche parla questo potente Nume, e rende i suoi altissimi Oracoli nella nostra felice Prouincia anco alle Nationi più remote, L'è giudicato, che Voi biasimate il secreto, perche vi manca la viriù del tacere, e che sotto pretesto d'operar degnamente cerca-te di ricoprire la leggierezza de osstri pensieri. Onde con voti uniformi è stata condennata la vostra dottrina a eterna oblinione, come barbara, e pernitiofa., e voi a perpetuo efilio dal Regno d'Amore, come rea diquella Maesta; poiche, rare volte, è non mas a palese Amante fu conceduto felice fine. Ne merita trouar ricetto nel cuor dibella Donna, chi caccia Amore dal suo nido ,e gli niega il proprio alimento. Egli sa sua Reggia la più recondita parte dell'huomo, che il cuore, e non la più palefe, ch'e la lingua, e quini egli fi murisce più di pensieri, che di parole. Il soldato, che vanta

vanta le ferite riceuute, và mendicando testimoni del valor, che glimanca, e chi communica altrui le passioni amorose si mostra bisognoso d'aiuto, e di consielio. Fuocoristretto fra termini angusti acquista forza, e vigore, ma se truoua esito, bentosto suaporando sinisce. Fiamma pura, e gentile esposta a glimpetuosi turbini dell'inuidia facilmente s'estinque; la doue i lumi, che ne Secoli a dietro furono all'eternica confacrati ardeno ancor hoogi, perche sono racchiusi. Anche nella vostra Mensi le mazgiori Deua s'adorano tacendo, e su l'altar del cuore pensate offerir loro i sacrifici più graditi . Nella Scuola d'Amore gli acchi, e gli souardi sono lingue, e parole. Vumuto filentio e Orator facondo, e Chi sa dir com arde e in picciol fuoco. Noi dunque vidienti, e fedels à nostri riveriti Numi compariremo nell Agone da voi destinato per mantenerui con la lancia. quello ch'essi hanno scritto con la penna, tanto più sicuri della vittoria, quanto Voi fondate la virtu nelle parole, e Noi nell'animo. Duolci folo, chil cimento non haura proportione, col nostro desiderio; ma forse i colpi, che Noi imprimeremo in una fronte di leono giungeranno a ferme con l'applauso comune sin nell intimo del vastro perto. Onde Voi così mal Canattere, come Amante vsato a publicare i propris affetti s farete palesi quelle del timore, e del pentimento, e con vergonoso rossore confessarete, che Noi frà gli oty ossequiosi , ne quali viuemo per nostra felicità conserviamo robusto il valore per l'altrui miserie.

- Magas de Baudinar ogo) open aproum O Noi (Remon de Cotignac ) affermiamo quanto (Ghiguen de Bergedan ) di fopra an (Sauaric de Mauleon in sponsonam 154 Linitell

(Americ

#### Relatione della fefta

#### ALLE

## DAME ROMANE

Riccita

DE I CATALIERI DI PROVENZA,

#### A TIARO DI MENTI.

DE la voltra beità la luce offende Cir sa fosqueme i press altras procura Bella Done des Telon Estfane vord Baiar Laurenius , ma per gli occhi ei folende.

La Torra, emercal cui fen princida accende Le temme, e els ers a comuni prò Natura, Scanna di Mongdel fiamma non pura, Che però di factigi il famo aftende.

Destro sincapito e en cer di se ripieno;

Ci arde su se stesse, e per terreno Nume.

Sorba chiasso nel petto ardor sereno.

Quadi Amante fedele ba per costume.

Andre ancer del suo sepolero in seito.

E morar benche estimo eterno beme.

Comparer poco dopo la Squadriglia del Caualiena Pertinani, il medefinio eccello di coftanza, s che da loro fi moftranti, tanto nel cuore, quanto nella dellua per manemere il mento della fegeranzia in Amore

Amore spinsegli ad approuare come lodeuole, e gloriolo quelto Titolo, per dare insieme ad intendere, che il silentio dal Mantenitore remerariamete detestato deu estere da qualsuoglia Caualiere pertinacemente diseso. Per colori elellero il Bianco, e l'Incarnato; e come il candore del primo manifestana la purità della fede, che risplende in coloro, i quali volontariamente hannotolta la libertà alla lingua, dopo hauerla veduta inuolare al cuore, così la porpora del fecondo fignificaua, che essi molto più volentieri ttà le sanguinole contese, che trà i cimenti da scherzo haurebbono castigata l'infedeltà di quel petto, che non può tener celata ne proprij confini la fua passione. Goderono à pena gli occhi le prime sembianze di così maestosa apparenza, che l'intelletto, ancorche folito di restar sospeso nelle marauiglie grandi , e perciò men pronto à formarne proportionato concetto, ad ogni modo nella vaghezza de colori, nella magnificenza de ricami, e nella maestà de gli habiti raffigurd in vn subito ester questa la Squadriglia, che molto prima, haueua preoccupata l'aspettatione d'ognuno, e preparati à le stella gli applausi di tutti tarah taray

Veniuano inanzi i Trombetti a cauallo con vn'elmo in tefla ornato d'intagli; e di gran quantità di penne Il bufto era di taffertà incamato, ebianco, fatto a monticelli orlati d'oro; e d'argento. Diffotto il collaro spiccauanti gratiose falde dell'ittesso colore, le cui calcate con gli homeri tetminauano. All'istesso dello erano attaccati quattro spezzamenti di faldine, sotto le quali vedouali caminare vn'altra faldiglia più lunga riccamette guarnita, che terminaua sino al ginocchio. Le maniche erano dell'istesso traffertà incantato, e ionaco, con le loro guarnitioni d'oro, e d'argento. Calzauano sti-

ualetti inargentati. Al fianco cingeuano scimitarra com guardia, e puntale d'argento, e con fodero incarnato. In mano portauano vna Tromba d'argento, e nelle cascate d'ormesino vedeuasi dipinta l'impresa del Caualiero. Le briglie, selle, e fornimenti de caualli erano tutte ricoperte di lama d'argento, e d'ofmelino incarnato, Seguinano apprello gli Statheri vellitidei medefimi colori, e cialcuno di loro porraua in mano vna mazza d'argento di bellissima inventione, Vedeuan si dopo quattro belliffimi caualli condotti à mano, destinati per il corfo della lancia, Le selle erano tutte d'vn conforme ricamo lauorate, e veniuano all'entrar in. Campo coperte da vna imperiale d'ormesino con vaghi fioramisdi canotiglio d'oro superbamente ricamata. - I Paggi canalcanano anch'elli con ricche selle. In tella portauano vi elmo d'argento gratiolamente intagliaro, sopra del quale s'inalzaua vna vaghissima pennacchiera di piume incarnate, e bianche. Vestiuano di vna giubba di lama d'oro coperta di guarritione d'argento con lemaniche fino à terra Portanano yna calza intera di lama d'argento con la calzerta di color di carne. La metà però della gamba veniua da vn pulitiffimo stiualetto d'argento ricoperta . In mano poi haueuano vna lancia d'oro tutta fcanellata la quale ferui per carriera della Dama, che si fece nel fine.

Veniuano immediaramente dopo i Paggi il Sig. Priote Nari, il Sig. Berbardino Nata, il Sig. Marchefe Celi8c il Sig. Marchefe Girolamo Matter. Faccuano elli
loftitio di Padrini, e non reftò che deli derari, nelle perfone loro in riguardo alla qualità de gia habiti ricchezza delle giore, e nobiltà de corfieri, per compitamente fodisfare lad una tal funtione. Seguitanano otto Stafieri ciafcuno de quali portana un caneltro inargentio
pieno

pieno di Cartelli di taffettà incarnato, che da gli stessi Signori Padrini furono alle Dame, & altri Perlonaggi distribuiti. Teneuano l'vlrimo luogo i quattro Caualieri, i quali rappresentando con grandissima maestà quattro Imperatori Romani, haueuano perciò conmarauigliolo artifitio tutto l'habito loro concertato all' antica. Erano questi il Sig. Gasparo de' Caualieri, il Sig. Comendatore Frà Vincenzo Macchiauelli, il Sig. Horatio Nari, & il Sig. Francesco Omodei. Vn pretioso elmo d'oro brunito di forma rotonda all'antica, ricopriua loro il capo; ma però la ricchezza de gl'ornameti, e la varietà de rilieui oscurauano il pregio dell'istess'oro. Sopra dell'elmo s'inalzana vna pennacchiera di piume incarnate, e bianche, non meno riguardeuole per l'ordine con il quale era ttata disposta, che per la qualità delle penne, che l'arricchiuano. Verso gli homeri del Caualiere terminaua in vna grandissima. coda di piume. E nel resto la sua dispositione non poteua estere di forma più leggiadra. Vestiuano d'yn busto à guisa di corsaletto. Il fondo era d'ormesino incarnato, fopra del quale si vedeua yn superbo ricamo d'oro, e d'argento, e questo veniua à formare nel perto vn vaghilismo horame, che serpeggiana tutto. Finiua il detto bulto con girelli ricamati di canotiglio d'oro, e d'argento, tempestato di perle, e sotto di essi viciuano molte frappe ricoperte di pretioli ricami, e ch'erano terminate da ricchi tortiglioni d'orose da bellissime cascate di perle. Sotto a' detti girelli haueuano vna camicia di lama d'argento fino al ginocchio con yn grandissimo ricamo, e finissimo merletto d'oro. Nell'istesso modo erano fatte le maniche; e sopra il busto comparina vna goletta d'argento malsiccio, fatta a scaglia tutta brunita. Haueuano fino a mezza gamba sti-

ualetti simili all'habito ricamati, & arricchiti di perle, e perche mostrauano di esser nudi nelle braccia, e ne' ginocchi, veniuano perciò in quelle parti ricoperti folamente da calzette, maniche, e guanti di feta di color di carne, ma il tutto sì leggiadramente acconiodato, che ne restaua anche ingannata la vista de riguardanti. Portatiano al fianco vno stocco con la guardia d'oro, scannellata di superbissimo lauoro. I pendoni, che lo reggeuano erano dell'istesso ricamo dell'habito. Teneuano in mano vn bastone da comando d'oro brunito sostenuto-da vn bellissimo laccio d'oro. Erano coperti da vn real manto di lama bianca d'argento con vn gra fregio intorno di maestoso ricamo di canotiglio d'oro; e di perle. La fodera era di onnesino incarnato con. ricamo di fogliami di lama d'argento, e questi con due contorni l'vno di canotiglio d'oro, e l'altro di canotiglio d'argento. Vedeuali il detto manto sopra la spalla destra allacciato, e riuoltando l'altra parte sù la sinistra veniua à passare vna punta d'auanti, la quale dopo d' hauer lasciato à dietro vna bellissima cascata ritornauà di nuouo ad vnirsi con la destra, doue appariua vn superbo gioiello, che la sosteneua. Caualcauano quattro nobiliffimi caualli bardati fino à terra. Il fondo della bardatura era d'ormelino incarnato, tutto ricamato di grosse cartoline, e canotigli d'oro, & arricchito di perle. Sopra vi erano riportati con vago scompartimento diversi trofei ricamati al naturale in lama d'atgento. Le cascate erano in pezzi tutte però contornate di grossi canotigli d'oro, e di perle; e sopra la tella del cauallo alzauasi vna piuma bellissima incarnata, bianca.

ll Sig. Gasparo de Caualieri volendo mostrare, che le bene qualche segno esteriore hauesse scoperto quella

gran fiamma che racchiudeua nel seno, staua nondimeno nel centro del cuore religiosamente nascosta la cagione, che lo conferuaua, si serui ingegnolamente per impresa del Monte Etna, il quale ancorche vada spiegando in alto la pompa delle sue fiamme con tutto ciò nasconde la cagione, che l'alimenta nel seno. Il motto eta...

#### Caufa latet . .

Prese il nome di Pertinace Caualiero de Caualieri. E su per le ragioni dette di sopra thimato da gli altri Caualieri tanto proportionato al lor fine questo nome di Pertinace, che determinarono d'eleggerlo per pro-A. - 51. 14.77 3

prio di tutta la Squadriglia.

Il Sig. Commendatore Frà Vincenzo Macchiauelli, giouane di spirito, e di bizzarria non inferiore a'natali pigliò il nome di Viceslao Caualier di Rodi, e volendo dimostrare, che i fiori delle dolcezze amorose quanto più sono chiusi nel cuore, tanto più sono belli, e graditis volle per impresa seruirsi della Rosa con quel verso forto del Tasso,

#### Quanto si mostra men, tant'e più bella .

Il Sig. Horatio Nari Caualiere per la generosità del l'animo, e per il merito de suoi Antenati riguardevolo. non volle separarsi dalla Luna, ch'è l'impresa della sua Cafa, perciò fece dipingere vn Ciel notturno, nel quale la Luna in compagnia delle stelle staua à riuerire il silentio della notte, con il motto,

#### Fida silentia satis.

Per mostrare, che ancor' Amore conforme all'altre Deita niuna cosa nelle sue adorar ioni più del filentio gradisce.

Il Sig. Francesco Omodei Caualiere, in cui gareggia la bellezza del corpo con la viuacità dello spirito presente di dare ad intendere che non si deue palesare al suo suoco se non a chi l'accese, e per ciò hebbe per impresa vi Lucchetto di quei che si aprono con l'avisone delle lettere, le quali formano poi via parola intesa solo dechi si il secreto. Il motto era preso dal Petrarca.

E so ch'altri che voi nissun m'intende.

Con quelta pompa, e maettà paffeggio il Campo la nobilefinna Squadriglia de Cavalieri Pertinaci.

Ogni Canaliere publico il particolare fue Cartello, e dopo di hauces dello e conocituti sing Guode legativo à fame diffribuire in gra numero per runto il Thearro,

# PERTINACE

IL. GAVALIER Sen

# DE CAVALIERI

Del Sig: Antonio Sforza: Per il Sig. Gafparo de Caualieri .

L Sassio Amante hà da amare, e tacere. Il prode Cavaliere hà da oprare, e non carrire. E si comae là lingua di quello han da effer els occhi, co qualihà: da scoprire la sua fiamma solo à chi l'acces, la sua
feriza solo a chi la fece, così la linoua di questo han da
esfer le mani, con le quali hà da scoprire la sua forza al
nemico, il suo valore al Mondo. Voi Tiamo di Mensi
Barbaro Cavaliere, barbaramente peccando nelle Propositioni di Marte, e nelle Rivote di Cupido, millartate nell'Armix cicalate ne oli Amors. lo all'inconto
seria

fen? a appalesare il nome della min Donna ne Cartelli (pero d'appalesare il mio valore nel Campo, configrando , si come per il paffato il cuore, così ora le mue prodez ze ad ignora Derra. Nafoondo actalers i mici amori, perche stimo, o leogiere za, o follia manifestare le piache a chi non pua jaldarle. Son maculo per foprabbondanya d'afferes non per pouerra di spirito; quei lacci; che mi tegano el cuore non permettono, che resti sciolta la lingua. Taccio al vulgo il nome dell' Amata, non perche so ssuoga, o tema col farlo palese di ecci. tarmi i Rinali ; anti che vodo d'allerli , accio fianone meno veracitestimony dell'altrui belletza; che ancorenols appronatori del mio omdivio. Ma godo , che finno provocati dal votes delta mia Donna you dalle neie parole. E' fallita betta quella, che per rendersi deena d'un numerofo stuole d'amatori ba disono del ficuole apporoso d'una linoua partatrice. Accesto dunque la vostra disfida, non aia i vostri anuereimenti. E fe ben mi dispiace, che l'amepassats Eroi del Lavio mi tolora. no il vanto dell'effer il primo a trionfar dell'Egitto; con tutto ciò mi confoto, che io torro a loro la gloria del-Leffer feli abdonquisto di tali trionfi . All'h analos ?

# VINCESLAO CAVALIER DIRODI

ATIAMO DI MENFI.

Del Sig. Caualier Fra Celare Magalorii. Per il Sig. Com-

H I ama, e nontace, confessat poco merito, ch' ha dessere riamato. Fianma aperia sa cranz pompa del suo splendore, ma poco da doue che sucochisso

#### Relatione della Festa

238 BLACAS DE BAVDINAR, REMON DE COTIGNAC, GHIGLIEN DE BERGEDAN, SAVARIC DE MAVLEON Caualieri di Prouenza.

#### A TIAMO DI MENFI.

Per la Squadriglia di Prouenza . Del Signor Zonga Ondedei .

A nuova della vostra proposta, è Tiamo, su portata alla chiara, e nobil Corte del gran Raimondo Conte di Prouenza, done con fama d'immortal lode si professano equalmente gli study di Marte, e d'Amore, & hoggi per vostra disaunentura Noi vi riportiamo la fentenza del vostro errore, O il castigo della vostra temerità : Nel Tribunal d'Amore, doue risiedono le più belle, e le più saggie Donne dell Vniuenso, per le cui bocche parla questo potente Nume, e rende i suoi altissimi Oracoli netla nostra felice Provincia anco alle Nationi più remote, s'è giudicato, che Voi biasimate il secreto, perche vi manca la virtù del tacere, e che sotto pretesto d'operar degnamente cercate di ricaprire la leggierezza de vostri pensieri . Onde con voti uniformi è stata condennata la vostra dottrina a eterna oblinione, come barbara, e pernitiofa., e voi a perpetuo esilio dal Regno d'Amore, come rea di quella Maesta; poiche, rare volte, è non mai a palese Amante fis conceduto felice sine. Ne merita trouar ricetto nel cuor di bella Donna, chi caccia Amore dal suo nido, e gli niega il proprio alimento. Egli s'à sua Reggia la più recondita parte dell'huomo, ch'è il cuore, e non la più palese, ch'e la lingua, e quiui egli si murisce più di pensieri, che di parole. Il soldato, che vanta

vanta le ferite riceuute, và mendicando testimony del valor, che gli manca, e chi communica altrui le passioni amorofe si mostra bisognoso d'asuco, e di consielio. Fuocoristretto fra termini angusti acquista for? a,e vigore, ma se truoua esito, bentosto suaporando sinisce. Fiamma pura, e gentile esposta a glimpetuosi turbini dell'inuidia facilmente s'estinque; la doue i lumi, che ne Secoli a dietro furono all'eternica confacrati ardono ancor hoogi, perche sono racchiusi. Anche nella vostra Mensi le maggiori Deità s'adorano tacendo, e su l'altar del cuore pensate offerir loro i sacrifity più graditi. Nella Scuola d'Amore gli acchi, e gli squardi sono lingue, e parole. Va muto silentio e Orator facondo, e Chi sa dir com arde e in picciol fuoco. Noi dunque obidienti, e fedels a nostri riveriti Numi comparirento nell' Agone da voi destinato per mantenerui con la lancia. quello ch'essi hanno feritto con la penna, tanto più sicuri della vittoria, quanto Voi fondate la virtu nelle parole, e Noi nell'animo. Duolci folo, chil cimento non haura proportione, col nostro desiderio; ma forse i colpi, che Noi imprimeremo in una fronte di legno oungeranno a ferre con l'applauso comune sin nell intimo del vostro petto. Onde Vorcosi mal Canaliere, come Amante vsato a publicare i propris affetti s farete palesi quelle del timore, e del pentimento, e con vergonoso rossore confessarete, che Nos frà gli oty ossequiosi , ne quali viuemo per nostra felicità conserviamo robusto il valore per l'alerni miferie

- Magas de Baudinar ogo) open aumurio r Noi (Remon de Cotignac ) affermiano quanto (Ghiglien de Bergedan ) di fopra . Carrier 3

(Americ

( Americ de Pingulan Noi ( Rambald de Vachieres ( Bertrand d'Alamanon ( Afnaud de Meyruel

fummo prelenti.

#### ALLE

### DAME ROMANE

Rifpolta

#### DE I CAVALIERI DI PROVENZA

### A TIAMO DI MENFI.

E la vostra heltà la luce offende Chi di scoprirne i presi altrui procura Belle Dine del Tebro. È insana cura Ridir l'incendio, one per gli occhi ei splende.

La Terra, entro al cui sen prouida accende Le gemme, e gli ori a comun prò Naiura, Scaccia di Monoibel samma non pura, Che però dissettoso il sumo ascende.

Degno olocausto e on cor di se ripieno; Chi arde in se stessa e per terreno Nume Serba chiuso nel petto ardor serenò.

Quindi Amante fedele ha per costume.

Arder ancor del suo sepolero in seno.

E nutrir benche estinto eterno lume.

Omparue poco dopo la Squadniglia del Caualieri Pertinaci. Il medefimo eccesso di costanza, che da loro si mostrana, tanto nel cuore, quanto nella deltra per mantenere il merito della segrettizza in Amore

Amore spinlegli ad approvare come lodeuole, e gloriolo quelto Titolo, per dare insieme ad intendere, che il silentio dal Mantenitore temerariamete detestato deu essere da qualfinoglia Caualiere pertinacemente diseso. Per colorr eleffero il Bianco, e l'Incarnato, e come il candore del primo manifestana la purità della fede, che risplende in coloro, i quali volontariamente hannotolta la liberta alla lingua, dopo hauerla veduta inuolare al cuore, così la porpora del fecondo fignificaua, che essi molto più volentieri ttà le sanguinole contese, che trà i cimenti da scherzo haurebbono castigata l'infedeltà di quel petto, che non può tener celata ne proprij confini la fua passione. Goderono à pena gli occhi le prime sembianze di così maestosa apparenza, che l'intelletto, ancorche solito di restar sospeso nelle marauiglie grandi s'e perciò men pronto à formarne proportionato concetto, ad ogni modo nella vaghezza de colori, nella magnificenza de ricami, e nella maestà de gli habiti rattigurd in vn subito ester questa la Squadriglia, che molto prima, haueua preoccupata l'aspettatione d'ognuno, e preparati à le stella gli applausi di mini? no sh aureav acta e stabioren si

Venitiano inanzi i Trombetti a cauallo con vn'elmo in refraornato d'intagli; e di gran quantità di penne il bufto era di taffertà incamato, ebianco, fatto a monticelli orlati d'oro; e d'argento il Difotto il collaro fpiccauanfi gratiofe falde dell'ifteffo colorè, le cui calcate, con gli homeri tetriniauano. All'ifteffo bufto erano attaccati quattro fpezzamenti di faldine, fotto le quali vedouali caminare vn'altra faldiglia più lunga riccamete guarnuta, che terminaua fino al ginocchio. Le maniche erano dell'ifteffo taffertà incarnato, e bianco, con le loro guarnitioni d'oro; e d'argento. Calzauano fiti-

10

-ualetti inargentati. Al fianco cingeuano scimitarra con guardia, e puntale d'argento, e con fodero incarnato. In mano portanano vna Tromba d'argento, e nelle cascate d'ormesino vedeuasi dipinta l'impresa del Caualiero. Le briglie, selle, e fornimenti de caualli erano tutte ricoperte di lama d'argento, e d'ofmelino incarnato Seguinano apprello gli Statheri vestitidei medefimi colori, e cialcuno di loro portana in mano vna mazza d'argento di bellissima inventione, Vedeuansi dopo quattro belliffimi caualli condotti à mano, destinati per il corfò della lancia, Le felle erano cutte d'vin conforme ricamo lauorate, e ventuano all'entrar in, Campo coperte da vna imperiale d'ormessno con vaghi fiorami, di canotiglio d'oro superbamente ricamata. · I Paggi canalcanano anch'essi con ticche selle. In. tella portauano, vi elmo d'argento gratiolamente intagliaro, fopra del quale s'inalzana vna vaghillima pennacchiera di piume incarnate, e bianche. Vestiuano di vna giubba di lama d'oro coperta di guarritione d'argento con le maniche fino à terra. Portanano vna calza intera di lama d'argento con la calzetta di color di carne. La metà però della gamba veniua da vn pulitifli, mo stinaletto d'argento ricoperta i la mano poi baneuano vna lancia d'oro tutta fcanellato la quale ferni per carriera della Dama, che si fece nel fine. . . o o di il te Nati, il Sig. Bernardino Nati, il Sig. Matchele Ceff, & il Sig. Marchele Girolamo Matter. Faceuano elfi loffitio di Padrini; e non restò che desiderarsi nelle persone loro in riguardo alla qualità de gli habiti ricchezza delle gioie, e nobiltà de corsieri, per compitamente sodisfare ad vna tal funtione. Seguirauano otto Staffieri ciascuno de quali portava yn canestro margentato pieno

pieno di Cartelli di taffettà incarnato, che da gli stessi Signori Padrini furono alle Dame, & altri Perfonaggi diltribuiti. Teneuano l'vlrimo luogo i quattro Caualieri, i quali rappresentando con grandissima maestà quattro Imperatori Romani, haueuano perciò con marauigliolo artifitio tutto l'habito loro concertato all' antica. Erano questi il Sig. Gasparo de' Caualieri, il Sig. Comendatore Frà Vincenzo Macchiauelli, il Sig. Horatio Nari, & il Sig. Francesco Omodei. Vn pretioso elmo d'oro brunito di forma rotonda all'antica, ricopriua loro il capo; ma però la ricchezza de gl'ornameti, e la varietà de rilieui oscurauano il pregio dell'istess'oro. Sopra dell'elmo s'inalzana vna pennacchiera di piume incarnate, e bianche, non meno riguardeuole per l'ordine con il quale era thata dispotta, che per la qualità delle penne, che l'arricchiuano. Verso gli homeri del Caualiere terminaua in vna grandissima. coda di piume. E nel resto la sua dispositione non poteua estere di forma più leggiadra. Vestiuano d'un busto à guisa di corsaletto. Il fondo era d'ormesimo incarnato, fopra del quale si vedeua yn superbo ricamo d'oro, e d'argento, e questo veniua à formare nel perto vn vaghilisimo fiorame, che serpeggiaua tutto. Finiua il detto bufto con girelli ricamati di canotiglio d'oro, e d'argento, tempestato di perle, e sotto di essi viciuano molte frappe ricoperte di pretioli ricami, c ch'erano terminate da ricchi tortiglioni d'oro,e da bellissime cascate di perle. Sotto a' detti girelli haucuano vna camicia di lama d'argento fino al ginocchio conyn grandissimo ricamo, e finissimo merletto d'oro. Nell'stesso modo erano satte le maniche; e sopra il busto comparina vna goletta d'argento malsiccio, fatta a scaglia tutta brunita . Haueuano fino a mezza gamba sti-

ualetti simili all'habito ricamati, & arricchiti di perle, e perche mostravano di esser nudi nelle braccia, e ne ginocchi, veniuano perciò in quelle parti ricoperti fol'amente da calzette, maniche, e guanti di leta di color di carne, ma il tutto sì leggiadramente acconiodato, che ne restaua anche ingannata la vista de riguardanti. Portanano al fianco vno stocco con la guardia d'oro, scannellata di superbissimo lauoro. I pendoni, che lo reggeuano erano dell'istesso ricamo dell'habito. Teneuano in mano vn bastone da comando d'oro brunito sostenuto da vn bellissimo laccio d'oro. Erano coperti da vn real manto di lama bianca d'argento con vn gra fregio intorno di maestoso ricamo di canotiglio d'oro; e di perle. La fodera era di ormelino incarnato con. ricamo di fogliami di lama d'argento, e questi con due contorni l'vno di canotiglio d'oro, e l'altro di canotiglio d'argento. Vedeuafi il detto manto fopra la spalla destra allacciato, e riuoltando l'altra parte sù la sinistra veniua à passare vna punta d'auanti, la quale dopo d' hauer lasciato à dietro vna bellissima cascata ritornaua di nuouo ad vnirfi con la destra, doue appariua vn superbo gioiello, che la fosteneua. Caualcauano quattro nobilissimi caualli bardati sino à terra. Il fondo della bardatura era d'ormesino incarnato, tutto ricamato di grosse cartoline, e canotigli d'oro, & arricchito di perle. Sopra vi erano riportati con vago scompartimento diversi trofei ricamati al naturale in lama d'atgento. Le cascate erano in pezzi tutte però contornate di grossi canotigli d'oro, e di perle; e sopra la cella del cauallo alzauafi vna piuma belliffima incarnata, c bianca.

Il Sig. Gasparo de Caualieri volendo mostrare, che le bene qualche segno esteriore hauesse scoperto quella gran fiamma che racchiudeua nel feno, staua nondimeno nel centro del cuore religiosamente nascosta la cagione, che lo conseruana, si seruì ingegnosamente per impresa del Monte Etna, il quale ancorche vada spiegando in alto la pompa delle sue fiamme con tutto ciò nasconde la cagione, che l'alimenta nel seno. Il motto eta.

#### Caufa latet.

Prese il nome di Pertinace Caualiero de Caualieri. E su per le ragioni dette di sopra stimato da gli altri Caualieri tanto proportionato al lor finequelto nome di Pertinace, che determinarono d'eleggerlo per pro-

prio di tutta la Squadriglia.

Il Sig. Commendatore Frà Vincenzo Macchiauelli, giouane di spirito, edi bizzarria non inferiore a'natali pigliò il nome di Viceslao Caualier di Rodi, e volendo dimostrare, che i fiori delle dolcezze amorose quanto più sono chiusi nel cuore, tanto più sono belli, e graditi volle per impresa seruirsi della Rosa con quel vorso forto del Tasso,

#### Quanto si mostra men, tant'e più bella .

Il Sig. Horatio. Nari Caualiere per la generosità del l'animo, e per il merito de suoi Antenati riguardenole. non volle separarsi dalla Luna, ch'è L'impresa della sua Cafa, perciò fece dipingere vn Ciel notturno, nel qua le la Luna in compagnia delle stelle staua à riuerire il sa lentio della notte, con il motto, 1765 funto 1765

#### Fida silentia satis.

Per moftrare, che ancor' Amore conforme all'altre Deith niuna cola nelle sue adorationi più del filentio gradisce. Il Sig. Francesco Omodei Caualiere, în cui gareggia la bellezza del corpo con la viuacità dello spirito presence di dare ad intendere che non si deue palesare il suo suoco se non a chi l'accese, e per ciò hebbe per impresa vo Lucchetto di quei che si aprono con l'osione dellezitere, le quali formano poi vua parola intesa solo daz chi sa il secreto. Il motto era preso dal Petrarca. 15 07

E sò ch'altri che voi nissun m'intende.

Con questa pompa, emaettà passeggiò il Campo la nobil sima Squadriglia de Caualieri Pertinaci.

Ogni Caualiere publicò il particolare luo Cartello; e dopo di hauere có ello riconoiciuti i Sig. Giudici legiti ò à farne distribuire in gra numero per tutto il Theatro,

### PERTINACE

IL GAVALIER CATION

#### DE CAVALIERI ATIAMO DI MENFI

Del Sig: Antonio Sforza: Per il Sig. Gasparo de Caualieri .

L Saggio Amante hà da amare, e tacère. Il prode Caualiere ha da oprare, e no carrire. E si come la lingua di quello han da esser els occhi, e o quali
hà da scopre la sua siamma solo à chi l'acces, la sua
fenica solo a chi la fece, così la lingua di questo han da
esser le mani, con le quali hà da scoprire la sua forza al
nemice, il suo valore al Mondo. Vos Tiamo di Mensi
Barbaro Caualiere, barbaramente peccando nelle Propossitioni di Mare, e nelle Révole di Chipido, milartate nell'Armise cicalate ne gli Amori. so altimonino
score.

fen a appalesare il nome della mia Donna ne Cartelli, spero d'appalesare et mio valore nel Campo, consuprano do , vi come per il paffino il cuore, cori ora le mie prodez ze ad ignora Derra. Nafoondo ad altri i mieramo. ri , perche stimo; o leogiere 7 za, o foltia manifestare le piaohe a chinon paa jaldarle. Son mutulo per soprab. bondanza d'afferso non per pouerta de spirito; queitacci, che mi tegano si cuore non permettono, che refti sciolia la lingua. Taccio al vulgo il nome dell' Amata, non perche so sfugga, è tema col farto palefe di eccitarmi i Rinali; anti che vodo d'alerli, accio fianone meno veracitestimony dell'altrus belletza; she autoreuols appronatori deb mio omdivio. Ma godo y che sia no prouocati dal voteo della mia Donna mon dalle mie parole. E' fallità beltà quella, che per rendersi deona d'un numeroso stuolo d'amatori ha disoono del ficuole appoposo d'una linoua partatrice. Accesto dunque la voftra disfida, non esa i voftri aunereinsenti. E fe ben mi dispiace, che l'amepassate Eroi del Dazio mi tolorano il vanto dell'effer il primo a trionfar dell'Evitto; con tutto ciò mi consolo, che io torro a loro la cloria del-Feffer seli abdonquisto di tali trionfi. All h amiles à

### VINCESLAO CAVALIER DIRODI

#### ATIAMO DI MENEL

Del Sig. Caualier Fra Cefare Magalotti. Per il Sig. Com-

HI ama, e non tace, confessa it poco merito, ch' ha d'essere riamato. Fianma aperta su oranz pompa del suo splendore, ma poco dura, doue che suoco chinso chiufo più rifealda, si come il silentia rende la fede più costante. L'Amore, che dall'Oriente de due begli occhi passal Mezzogierno di un Cuar nobile , corre precipitofo verfo l'Occafo, fe dinenta publico, e palefe. E' cofaben volgare, ordinaria quella, che fi può racchindere nel termime della linoua . Vn Amoronesto, e sinceropen ispiegar le sue pompe non ba megliore, ne pin sicuro Campidoglio del Cuore. Il Dio d'Amore non per altro hebbe forma di Bambino ignudo, che per dimoftrare, che l'Amante den'effere prino d'ogni eloquenza efteriore; percio Mercurio Dio della Facondia non fit giamai amato da Dea, ne da Donna veruna. Tufei venuto a Roma a posta per mantenere, che la segretez 7 a ın Amore suppone scarsezza di merito nella Dama, e. pouertà di spirito nel Canaliere, e publicamente ti vanti dell Amor di Rofinda. Gli Amori delle Dame ficonfidono più per isfogo, che per vantamento. Gli Egizzi. altra Deitanon adorano, che quella d'Iside conuertita da Giunone in Vacca, alla cui ouardia fu destinato Argo, ch'haueua cent'occhi, & vna lingua fola. Tu adoranda le bellezze di Rofinda, con troppa temerità danni i costumi della tua Patria, e del tuo Sangue, e publicando gli Amori suos, indegno ti rendi del nome di Canaliere . Nella tua Menfi altro non si contempla, che l'altezza delle acque del Nilo,ne altra professione s'esercita, che di lavorare la terra. In Rodi fiorifcano Canalieri di spirito, e di nalore, i quali rineriscono con ossequio le Dame Romane, si come più volte hanno difeso i Caualieri Romani. Io accetto i cimenti da scherzo, che tu proponi perche nelle guerre da senno la tua gente è folita d'effer battuta; e rotta, e tu ti ritiri nello fteffe sempo, che comparisci , Godero di rendere la mia Patria più famosa con le tuerouine, e di lasciare nel Campo £ 21773

Campo flabilito memoria non meno della mia fegrese?-Za, e fede sebo della tuà dicaestà, O infolenza.

# ILUGENEROSO

Del Signor Claudio Achillini . Per il Signor Horatio Nari .

Pur di muono ardisce l'Egisto di tentare il valor. Romanos Mira, o Tiamo, fe bai fenno, le nofire Piramida già solte alla tua Menfi , e l'accorgerat, che con lingua di marmo parlano la sua confusione. Sono più che mai vini in questa Roma quei Geny quera rieri, che saprebbono pur anche di nuono guidare in triongo le tue fascine se barbare Cleopatre. Fu cosa sa tale ,o ramingo d'Egitto, che sotto la disciplina di questo Cielo restassemai sempre, e doma, e coltinata la barbarie delle genti. Così fra poco vedrai mortificata quellabarbara proposta, che vai disseminando intorno al publicar gl. Amors . Alire deterine fioriscono su queste Colli. Dogmi più cauti a gl'habitatori del Lazio insegno la Dea di Gnido . L'Amore e atto del cuore, & non del labra. Quis ama, e si tace, e col velo del silentio quasi fecreto tesororeligiosamentesi custodisce il nome dell'Idole amato; e così non fitenta il congiunto, el rinale a chiuderti l'incantabocca: I Numi del Cielo sono Numi universali ,e quinci da tutti senza sospetti, e-senza gelosie publicamente s'adorano . Qui l'anime amanti tacitamente s'inginocchiano a gli Idoli loto, e. co s fols concetts de plocchi innamorats essugerano la fede, G simorire. Le fiamme amorose contente della

propria luce, o di quella di due beglocchi, non respongano alla luce del Mondo. Il filentio d'on Estaji saciturna, e d'on rapimento Idolatra ssidarebbe millelingue a ol grippoba delbelaquenza, Oli pacendy delle parole consumano la fedetta. Fuoco chiuso e più potente. Fiamma chi esta posso di dileguas. Il cielo d'amore non ha lume, che s'aconavii alla giuditio a mabe della taciturnità. La notte della servece sa è none stellata di lumi di sede; e la sede si l'acetto rogo de i pensiri accesi ripliciale, e non sconsima, e ra oli plendori di tei savualona il merio dell'amante. Il barbano cossima me da gli amoni che su prosessi non su mane sotto. Platani di Atene insegnato, ne sotto kompre di Amatunta pratticato. I successi della mid Lancia cel daranno a diuedere a Dio.

# A R R My I D SE E

# D'INSVBRIA

Del Sig. Caualier Telti . Per il Signor Francesco Homodei

ON ama chi non tace (à Caualier di Mensi) et publicare i suoi più inium sensi e stacchezza di cuore, o vanità di mente. Proprio delle samme debolis e da poce degna maseria alimentate e stridere ardendo. I siumi piu principali, e più ricche d'acque taciti sen e carrono al mare, ma i poueri, ruscelli, ma i torrenti ignobili hanno per compagno lo strepito, el mormo. Gorgoglisno i più leggieri liquore allora che bollono, done velle fornaci con mirabile silentro si liquesamo le presiosemasse degli argenti, e degli ori. Somfanno le presiosemasse degli argenti, e degli ori. Somdita

dita da i Templi è la loquacità, taciturni i Ministri assistanoa i Sacrificy; e gli Dei stessi in profondi, & impenetrabili abissi ascondono a oli occhi de mortali la propriabeatitudine. E chi dira, che non sia pensiero di mal sano intelletto l'esporre alla cupidigia dell'altrui voolie, alla rapacità dell'altrui mani le proprie ricchezze? Amano i tesori distar sepelliti. E lanatura medesimane fondi più cupi del mare convela le perles e nelle più occulte viscere de monti consolida i Diamanti. Mache la segretezzasia un religioso, e necesfario costume, non un abuso superstitioso in amore, Nos vel prokeremo (o Tiamo) meglio a colpi di Lancia, che a forza di Sillogismi trouandoci in Campo il giornostabilito. Siete stato (il veggiamo) più cauto nel cimento, che sagoio nella querela; ma se schifate il pericolo, non fuogirete la verocona. Ne siamo noi tanto auidi del vostro sanoue, che ricusiamo l'onore di una vittoria asciutta. Duolci solo, che al vostro errore non sia per esfere adequata la pena ; e però vi vorressimo, o più ardito ne fatti, ò men temerario nelle parole. Ma le vostre perdite serviranno di publico trattenimento, e non fara nuovo a i Teatri di Roma l'hauere per ispettacolo i Mostri dell'Egitte.

Iunle in quinto luogo la Squadriglia intitolata; della Dea Hide. I quattro Cavalieti furono il Signor Nicolò Bufalini; il Signor Gio. Franceico Alberici, il Signor Locatico Mancini; & il Signor Gio. Luca de Franchi. Feccii loto inanzi il Signor Maltro di Campo, e ricettutigli al folito luogo, prima d'allegnar loto il pofto gli conduile intotno al Theatro a. far moltra delle loto grandezze, & à paletar meglio alla vilta quello che il grido ne hautta già fatto precorrere

21 . A

correre all'vdito. L'apparato in ogni parte corrispondeua alla fama della Regione, ond'effi veniuano; e nel resto non poteua essere più degno della Dea, sotto la cui tutela militauano. Consisteua I habito loro primamente in vna pennacchiera di ben 600 penne ranciate, e nere, maestreuolmente scompartite; e con vaghi fiori, e bizzarre intrecciature di tocca d'oro, e ranciata leggiadramente ornate. Posauasi la pennacchiera fopra di vn'elmo d'oro, e di acciaio brunito; e le accresceua gratia, e maestà vna cascata di ricche lame. d'oro. Vestinano i medesimi Canalieri vna calza, e camiciuola con maniche crespe di raso parimente raciato. Sopra vi erano riportate molte cifre d'oro; e la camiciuola veniua allacciata da alcuni alamari di velluto nero piano ad vío di fogliami rotondi, coperti di perle, e gioie. I bottoni erano commessi di perle, e, nella cima vn'acceso rubino vi fiammeggiaua. Cingeuano il fianco d'un superbissimo girello. Il fondo. era di velluto nero piano, ricamato di canotigli altivn dito, e tempeltato di perle, e di rubini. Nel mezzo rifaltauano alcune rose di mirabile fattura; e l'estreme parti del girello eran nobilitate da un tortiglione, d'oro, sopra del quale serpeggiauano numerose perle, e gioie . Adornauano il collo con vna goletta dell'iftello velluto, che terminando sù le spalle venitta poi à pendere d'auanti ad vso di Tosone. Il suo ricamo, nell'ordine si conformaua al girello, se ben di lauoro alquanto più gentile. Frà la goletta, & il girello appariuano solamente gli alamari, onde trà il ranciato, e nero corrispondendosi l'vniformità del ricamo non poteua l'occhio godere vista più maesteuole, e peregrina. Sopra le spalle si vniua con la goletta vn bernuzzo dell'istesso velluto nero, che sino alle reni del Caua-

Caualiere giungeua. Il fuo ricamo non differiua dall'altro, se non in essere alquanto più ricco. Per di sorto partinasi à ricoprire le spalle vn real manto di lama d'oro ranciata. Haueua la fodera di lama d'oro nera. La sua rotondità era di 40. palmi, e di 12.12. lunghezza. Veniua il suo lembo arricchito da vn vago fregio in campo nero , con leggiadriffimi fiori di tilieuo, e con molte gioie tempestato; e gli aggiungeuano gratia alcune piegature helle quali era il valto suo giro ripresso, mentre quasi in molti campi, molti ancora pareua che fossero i fregi. I destrieri accompagnauano con la nobiltà delle naturali fattezze quella d'vna ricca barda di velluto nero, e di rafo ranciato. Era quello di cifre d'oro coperto, e quello di vaghi ricami adornato. Per tutto erano sparse copiose gioie, che quanto abbellimento apportauano all'opera, tanto ancora dalla medesima lo riceueuano. In sessanta cascate era diuisa la barda, e tutte erano da rileuato ricamo con fiorami di perle arricchite. Per fiocchi da basso seruiuano mazzi di perle, che da alcuni bottoni d'oro con gioie veniuano tenute insieme. Il crine, e la coda erano nella stessa maniera ornati. Su la testa ergeuasi vaghissima pennacchiera di color nero, e ranciato, e le faceuano leggiadro accompagnamento diuersi veli de medesimi colori, & vno in particolare, che auuinto al collo, à guifa di banda perfettionaua notabilmente le loro bellezze.

I Padrini furono il Signor Marchele di S. Vito, il Signor Giulio Bufalino, il Signor Galeazzo Giultiniano, el Il Signor Giulio Bufalino, il Signor Galeazzo Giultiniano, el Il Signor Vliste Bologietti, riguardeuoli tutti, non meno per la prerogatiua delle proprio qualità che per la magnificenza de gl'habiti, che veltiuano. Nelle calze intere, calacche, giubboni, e cinture risplendeua-

no per ogni parte pretiofi diamanti, e ne cappelli non fi defiderauano gioie, & aironi. Dal collo pendeualoro ricca, e vaga banda; & a caualli fopra de quali crano coparís, felle di gran valore premeuano il dorfo.

I Paggi haueuano yna giubba all'Egittiana di lama d'oro, e nera listate di velluto nero, sopra del quale campeggiaua mirabilmente la bianchezza d'vna quantità infinita di perle. Dinanzi veniua allacciata con dodici alamari pieni di perle, e di gioie, e con sei altri da' fianchi. Di color fimilmente ranciato era il rafo delle calze, e delle maniche, le quali da guarnitione d'oro erano vagamente arricchite. Glistiualetti di velluto nero veniuano anch'essi guarniti d'oro. Su'l lato cingeuano scimitarra; e le lance, che impugnauano erano tutte messe a oro, e di nobili intagli abbellite. Nello scudo portauano scolpite l'imprese de Caualieri. Da vna berretta di forma piana veniua ricoperto loro il capo, con la cui bionda, e lungha chioma pareua, che garreggiafle la pennacchiara, ch'elsi portauano compartita in trè ordini di fine piume. I caualli erano bardati d'una fopraueste d'ormesino nero guarnito di trine d'oro conperle, enobilitata intorno da fiocchi d'oro.

Gli Staffieri portauano vna mezza veste fin'al ginocchio d'ormesino ranciato con le calze intiere di rascia del medesimo colore, listate d'ormesino nero à spina, pieno di cifre d'oro; & il resto poi veniua abbellito con rilicui d'oro, cacciati di seta nera. In resta haucuano vn berrettone alto dimateria, e sattura simile, al cui la to alzauasi vn mazzo, di piume nere, e ranciate. Calzauano stitualetti neri di samoscio fregiate d'oro. Armauano il fianco di scimitarta, e di vna scure la mano. Da quattro di loro veniuano codorti caualli per il corfo della lancia. Le selle erano di velluto ricamato d'oro

con imperiali fopra di rafo lauoraro à fiorami d'oro, & interziati diperle, e di giote. Le guarnitioni erano d'oro, e con molti fiocchi parimente d'oro, e di perle veniuano reminate.

I Trombetti veftiuano all'iftella foggia. Le calcare delle trombe erano d'ormefino nero, ornate di rabelchi d'oro, e ttel mezzo vi apparitiano le imprefe de Caualieri. Compatuero i cauali conbardature d'ornefino, guernito di tocca d'oro, che co rilicuià role, & altre, foggie tendeuano curiofiffima vista.

All'entrare in Campo i Signori Padrini publicarono i feguenti Cartelli, e ne furono da loro distribuiti molti particolarmente stampati in taffettà, & in raso.

DATENOS CEO DI MEROE.
MAJLICANDRO DI TEBE.
ORMONDO DI MENFI
SIGALEONTE DALESSANDRIA.

with on Cavalieri della Dea Ilide

A THAMO DIMENFI.

Del Sig. Domenico Benigni. A nome di tuttà la Squadriglia.

A legido delle tue temerarie minacce dalle mura dei dei Mensi vsciti ancor Noi, ma portatisu i ali della mostra gloria, ventamo arintuzzare il tuo oroggio, or acancellare a punta di lancia quelle leggi, che facrilego vai promulo ando, per amareggiare le dolcezze d'un anima innamorata. La secreteza in amore e un testimonio sacondo, chi a voce confessa merito di souranità nella Dama, e debito diriuarenza nel Cauatiere. Se amengati, che il Nilo irrigatore de nostri capi, con tener secreti sinos sonti, su creduto meritare i principis dal Cielo. Ricordati, che Amore è quel suo-

to, che nell'oftar na delle tenebre à acquift a nome d'etenno, or esposto alta tuce subnifce. E fianima che net theatro d'un cuere ambifte più softe hauer per spectacore due occhi, che far publica mostra delle sue bellezze alla present a del Cielo : Quelle viplia , che intrepide sanno fostenere i lampi d'un volto, non pauentano i raegi del Sole . Scuppra pure il suo fuoco chi solo a questo prezzo sa di poter comperare corrispondenza d'affetto; che chi alla luce di altre merito è riguardenole, non và mendicando splendore da queste siamme. La bellezza è un abisso di lume, che abbaglia le menti, è rende mute le lingue, basta loro esser ministre d'altre giore, doue la facondia è riposta ne gli oechi. Quel cuore, che sa d'hauer degnamente collocato il pensiero, coni pur con secreteZza il suo suoco, che gli splendori della Bellet 7a, che adora per le stessi sapranho procurare il Riuali, per nobilitare i suoi trosei. In somma, chi ha parole, che bastino a sublicare le succiamme ha un cuore angusto, che è capace di poce famille. Chi può dire come arde è in picciol fuoco. Da queste ragianizappadrinati veniamo alla prona. Il Cimento sono tre colpi di lancia al Saracino; non e però da scherzo, el arringo non è senza pericolo sperche sicontrasta la gloria, e gli animi generosanon si sostengono col sangue. Questo spea-tro glorioso per la presenta di chi l'honora diuerra scena funesta delle me perdite. E le palme già crescenti alla tua imaginata vittoria senza sangue, ma con preludy della tua morte , traligneranno i ciprefit . . . . . . .

| Mar.  | Control of the Contro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -k, . | (Dafnosceo di Meroe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bett, think to his ! " . " ("                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mai   | (Malcandro di Tebe.<br>(Ormondo di Menfi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) affermiamo quanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LAGI  | (Ormondo di Menfi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .) di fopra · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , de  | (Sigaleonte d'Alessandri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (a) operand to the figure of the state o |
| 4 -   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FIICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(Lucio Tarquinio . )
(Quinto Publio . ) fummo prefenti .
(Marco Sempronio . )
(Caio Silio . )

### DAFNOSCEO DIMEROE,

CAVALIER

DELLA DEA ISIDE.

Al profano Caualiere

TIAMO DI MENFI.

Del Sig. Gasparo de Simeonibus . Per il Sig. Lorenzo Mancini .

L dilungarti dalla Patria, ò Caualiere, non allontana date la pena, che già ti appresta il violato Nume della nostra Iside. Ella, che mi manda contre di te vendicatore dell'offesa religione, mi hà scorto senza offesa, o contrasto aritrouarti: ed è ravione, che la Fama appalesi agenolmente colui, che sa far palesi i suoi amori con vanto così loquace. Il Silentio fu sempre indivisibile compagno della nostra Dea; ed amendue si reco a gloria Roma di riceuer fra le sue Desta, a fine, che gli Amanti imparassero a tacere qualunque loro auuenimento. Matu, fatto qui reo di doppia colpa, ardifci di fostener contro si giusta legge la tua sacrilega proposta; ed in quei giorni appunto, che Roma stessa, conrimembranza della medesima legge, ad altra Dea Muta offerina i suoi sacrificy. E' necessità più honoreuole, che difettosa, ò Tiamo, il tacere in amore: e le cose, c'han previo, acquistano, non custodite, o difetto ,

fetto, ò viltà. Fuoco ristretto s'auualora maggiormente per operare, e non iscema il suo vigore per consernarsi: racchiuso squarcia, e atterra con un lieue mouimento i monti interi; termina, discouerto, la sua forea in vilissima cenere. Più vien esposta aperta fiamma alle ingiurie, ch'a fauori del Cielo: e sa ben dir Venere stessa, qual giuditio le acquistasse dal Cielo la luce del Sole a suoi discouerti amori. S'adoperino pur degnamente gli Amanti, che theatro più glorsoso, ch'i propri cuori, non san trouare alle loro operations. E si offerirà mai alle ciglia d'un'anima innamorata maggior luce di quella, in cui con occhio continuo s'affifa entro't segreto del suo petto? Sanno ben quiui i pensieri far con solenne pompa, all'amata belta numerosi holocausti di se stessi: done quella venga appresentata a gli occhi di tanti, in vece di ricener vittime, espone il suo pregio per vittima dell'altrui detrattione. Non è mai dalla fegretezza lontana lariuerenza: e sono le sourane sembianze di nobil Donna allhora più riguardeuoli, che meno riguardate. Scopre generosità, non diffidenza, l'Amante nel celar le sue fiamme ; perche stima , con animo non curante suor di se stesso, mal proportionata il merito d'ogn'altro alla beltà, che possiede. Ben donea, o Caualiere, la debolezza del tuo cuore diuolgar la beltà di Rofinda, per esferne egli incapace: ma tu, profanandola prima, che adorata, le procurafti più adulatione indegna, che adoratione dounta: anzi le tue fiamme appena nate, prima che rischiarar' il suo nome, accefero il rogo alla fama della fua honestà. Hor quals trofei cercasti di multiplicar alla tua fede, con accrescerti Rinali? Se trionfa la fede dell'Amante nell'infedeltà dell'Amata, fu questo adunque un operar ,ch' ella ti fusse persida , per hauer gloria d'una vil sosseren za:

za. Ma, sel tuo cuore si dimostra armato di dura. tempra contro le mieragioni, non s'armerà di così forte vsbergho il tuo petto contro la mialancia. Vengasi pur da senno alla prova dell'armi; non ricuso intanto gli abbattimenti da scherzo: insegneranno forse questi le legoi del vero amore a chi amada scherzo. Sarabensacra ad Iside quella pugna, ch'ha per fine l'ammenda, o'l gastigo d'una inchiesta esecranda. Voi , generost Campioni del Tebro, abbattete pur meco l'orgoglio de un si temerario Canaltere: è previo di vos hereditarso il puonar con valore, el'amar con fede : non isdegnate, in quell anone, che vi rammenta la fortezza de gli Aui, di ricenermi a parte delle vostre glorie: s'aspetta non meno a me il vendicar'i patri riti della mia Dea. Impari finalmente quest empio nella sua caduta, più che d imporre a noi le levos, di comporre i suoi mal regolati pensieri.

Io Dafnosceo di Meroe affermo quanto di sopta.

Noi (Mutio Scenola.) fummo prefenti.

### ORMOND DAMENFI

AL CAVALIER MANTENITORE.

Del Signor Girolamo Moricucci . Per il Signor Nicolò Bufalini .

L condannare la seoretezza in amore, è un accasare la propria debolezza. Chi amando non sa tacere, meritadi portar più tosto imprigionatala linguatrà i legami d'un vergognoso silentio, che annolto il cuore trà ilacci

i lacci amorosi. Troppo angusto è quel petto, ilcui incendio è necessario che s'apra, e suapori. Vna sourana belle Zzano ha mestiero del testimonio di loguace Amatore. Ella è faconda, benche tacita lodatrice di se medesima. Chi ben ama non và mendicando esterni applausi all'amor suo: perche a chiunque degnamente opera è Theatro per se stesso assai olorioso la coscienza d'hauer degnamente operato. Aperta fiamma diui n più tosto ludibrio de venti, che spettacolo del Cielo. Amore non isparegerebbe di cenere il volto à gli Amanti, se non volesse, ch'il lor fuoco si nutrisse coperto. le tenebre, che son propitie a gli amori, hanno il silentio per compagno. Che piu? Non comparifice in Cielo la Stella bellissima d' Amore, se non tra i silentimotturni. Goda di palesar gli amori suoi chi solcando il Mare amoroso spera di condursi in porte co'l fauor dell'aure popolari. Tenti d'accrescer le glorie alla sua Donna. co'l publicarfene Amante, chi la conofce manchettole di presi suoi propry. Procurisi volentariamente i Riuali chi per se solo si conosce insussiciente all'adempir le parti di perfetto Amatore. Io delle bellezze da me amate professo d'essere adoratore, tanto più riverente, quanto più tacito. Nelle medesime scuole, done s'insegna l'arte d'amare, appresi quella di tacere. Tu, ò Tiamo, che con orgaglio pertinace fostieni opinion contraria, ben. chiaro dimostri, che da gli ardori delle tue stesse fiamme ports agitato il petto, e da i fumi offuscata lamente. E quindi è ohe la tua proposta, come giuntamente vana, & ingiuriosa, muone in uno stesso punto ogni cuor generoso a riso, e l'accende a vendetta. Accetto dunque prontamente la tua disfida; non per necessaria difesa delle oiustissime levoi amorose, ma per meritata penadellatua folle temerità, che ardifce di sommini-Grare

strare ammaestrament: à Legislatori dell Vniuerso, che minacciosa presume d'atterrir le destre sulminarici del Mondo, e che sogna Cipressi, doue solo germogliano Allori.

Le imprese furono ingegnosissime. Il Sig. Lorenzo Mancini, sotto nome di Dafnosceo di Meroe rappresentò in un foglio diuerse Cifre co'l motto.

Sol con vna.

E più basso leggeuansi questi versi.

D Al fortunato ardor chenme s'apprende, Segno con note ofeure alti misseri. Cerchi purmente scaltra i miei pensieri; Altri che voi so ben che non mintende.

Il Sig. Gio Francesco Alberici sotto nome di Malcandro di Tebe espresse vn fuoco ricoperto di cenere, con il motto sopra.

Porque non se apague.

I versi erano i seguenti.

A Rdi, o mio cor; ne fuor del feno aperto Si vegga, onde più viua, il bel defio; Frà le ceneri tue fial fuoco mio A te palefè, a tutti altri couerto.

Il Signor Nicolò Bufalini, fottto nome di Ormondo di Menfi dimostrò vn Vaso chiuso, co'l motto, e versi feguenti.

Sernabit odorem.

R 3

---

P Retiofo licor, perche non mute Il fuo pregio, il fuo odor, fiafii ristretto: Tal racchinfo il mio amor ferbo io nel petto, E l'amar forza, e del tacer virtute.

Il Sig. Gio. Luca de Franchi, fotto nome di Sigaleonte d'Alessandria fece vna Piramide con geroglinci scolpiti. Il motto fu

Intendami chi può.

Con i versi che seguono.

ON occulted Amor forme ingegnose
Scolpits i vanti inalto, el nome vostro;
E quali io nutra in sen siamme amorose,
Achi sa legger, ne la frontesi mostro.

A Vuicinatafi intanto la festa Squadrigliase precorfa la nuoua della ventra sua nel Theatro per si
suono delle trombe, non tardò il Sig. Mastro di Campo
d'andarla à riceuere, & introdutre nello Steccato. Si
rete riguardeuole quella Squadriglia, non meno per la
bizzarria dell'inuentione, che per la fierezza, che spiraua
la barbara sua pompa. I colori, i gesti, e le anni altro
non esprimendo, che segno, minacce, e guerra contro del Mantenitore:

I quattro Catalieri furono il Sig. Giacinto del Bufalo, il Signor Conte Innocentio Facchinetti il Signor D. Francesco Brancaccio, & il Signor Gregorio Spada. L'habito che portattano era tutto ricoperto di lucido talco tagliato à scaglie, contornate di canotigli d'oro, e d'argento. Andatuano altieramente ornati con manti di raso nero, guaratticò a onde di ricchi canotigli d'argento, e soderati con pelli di lupi ceruieri, rappresentan-

do lebraccia, e le coscie ignude, con essere di raso di color di carne. Gli thualetti da cui veniuano vestite le gambe, con talchi riportati erano anch'essa guisa dell'habito messi insieme. Accresceuano grandezza i superbi cimieri, di leggiadra, e nobile mostra, con piume bianche, e nere fabricati. In mano portauano martelli d'argento, & al lato cingeuano ricche scimitare. I finimenti, e le bardature de' caualli risplendeuano anch'esse delle medessime scaglie di talco; e ne riusciua tanto più grata, quanto più nuoua a circostanti la vista.

I Signori Padrini, Massimo de Massimi, Marchelo Torres, Bernardino Bonusio, e Marchele Facchinetti vestiuano calze intere con nobili ricami, a medesimi colori bianco, e nero ristretti, e di caualii, diamanti, &

aironi non poteuano eslere meglio proueduti.

Compariuano mirabilmente i Paggi, e per la leggiadria del loro habiti, e per gli ornamenti del loro del trieri. Con la finiltra impugnauano (cudi d'acciaio, nel cui mezzo vedeuanfi espretle le feguenti Imprete.

Dal Sig. Giacinto del Bufalo fu rappretentato il Monte Etna coperto di neue, dalla cui cima efalaua fumo; e

fotto vi si leggeua il seguente verso.

Sotto gelide forme un cuor di fuoco.

Il Sig. Conte Facchinetti si serul di vna Noce, che mostraua ancora verde la scorza, con questo verso.

In warie spoglie il mio candor ascondo.

Il Sig. D. Francesco Brancaccio sece vn Monte, da. cui vsciua vn Turbine di sumo. Il motto era.

Di fuori si legge.

Il Signor Gregorio Spada non fi allontanando dal no-R 4 me me della Famiglia espresse vna Spada nel fodero, e vi applicò il verso che segue.

Folle chi al vento sol la sinuda, eruota.

Gli Staffieri andauano in habito di schiaui mori, conformauasi il concerto della liurea al vestito de Calalieri. La materia s'alfomigliana à lana d'argento; ragliata parimente à scaglie, & arricchita con piccoli siochi di seta nera. Portauano in capo berrettoni dello stefo lauoro, ornati di piume bianche, e nere. Armauano il fiancho di scimitarre argentate, e ricopriuano legambe di stitualetti d'argento. Da quattro di loro veniuano condotti à mano i caualli superbamente adobati per il corso della lancia.

Alquanto più inanzi marciauano i Trombetti confoprauelti nere beniffimo guarnite, e le cafeate delle,
trombe erano ornate di vaghi fregi. Lo strepito poi del
suono accrescetta in modo il concetto della ferocia di
così mattiale Natione, che paretta, che questa Squadriglia conducesse più tosto in trionfo la Vittoria, chevenisse in Campo per conseguirla. Ogni Caualiere volle con vn Cartello à parte manifestare al Theatro la cagione della sua venuta, e giustificare prima con la penna la querela, che venitia à sostenere cos ferro.

# ORMONDO

A TIAMO DI MENFI.

Del Signor Vincenzo Nolfi . Per il Signor Giacinto del Bufalo .

I L palesare l'amore, è Tiamo, non è che divertissi dall'umare. A che fine consumare in racconsi queoli spiriti, che conseruati dentro la sfera d'un silentio innamorato raffinano l'amore, e compongono nuoui argomenti alla fede di chi ama. Si suenano gli affetti, non si consagrano le parole ne Sacrifity, che si fanno a z Numi, che di core s'adorano. E' lubrico, e troppo profsimo a risoluersi quell'amore, c'ha per sede la lingua; egli confina col precipitio. Custodito nella più viua, ma più astrusa parte dell'anima si stabilisce, e s'eterna. Acceso vine quel fuoco, che si difende dall'inginrie dell'aere. Esposto alla volubile agitatione delle sue inconstanze sincenerisce, e s'estingue: Et i più adorati sforzi dell'autorità dellanatura s'adunano prodioiosamente in seno alle viscere più profonde, e più segrete della Terra . Portato dal genio d'un' amorofo affetto m'aggiro intorno a gli splendori di un bel vol-to, e solleuato dall'aura de miei sospiri m'introduco a riverir quel bello, che non s'esprime, che col tacerlo. Non fo palesi i miei ardori per non tor loro il credito col riferirli. Non publico la premura de'miei stupori per non auuilire la generosità de miei ossequi. Spieghi bamor suo colui, che si sente bisognoso d'assicurare la finezza della sua fede col paragone della riualità, e dell'inuidia. Isueli la cagione delle sue fiamme chi per accreditarla dee mendicare gli applausi altrui, che la solennizzino. Nel volto della mia Dama si leggono espressi i Caratteri della mia riverenza, si discerne coronata di belle luci la maestà del suo merito, che si ecclisserebbe coll'accennarlo; Perche palesare quell'amore, che non può, che con discapito di se medesimo essere rappresentato? Mi offenderei publicandolo, la doue m'assicuro dall'errare secondandolo col silenzio. Compariro nel Campo, e coll'arme prestrittemi da voi, e mostrerouni, che porta concetto trop?

po vile della sua Dama quel Caualiere, che ne palesa l'amore. Godero con quells scherz, marziali di istrondar l'ardimento a quelle palme, che voi suitono vantate; e mi sodisserò con queste belliche sintioni d'atterire il vostro Cuore; pronto sempre a necessitarlo registro dalla mia destra ad inchinar le mie glorie detro a consini delle sue perdite, e sorzarlo palpitante, ad autenticare colle bocche delle sue piaghe l'immortalità delle mis visiorse.

Noi (Agarirsi dell'Eusino.) fummo presenti.

# ARIMASPO

#### ILFEDELE

CAVALIERE DI SCITHIA, A TIAMO DI MENEI.

D'Incerte Autore . Per il Signor Conte Facchinetti .

P ER viconoscerenella Maesta del Campidoglio, gli oracoli di quella fama, che sin sotto lestremo Cielo della mia gelada Terra, porta sin genome i li grido delle sine glorre, giunto a pena si questeriue del Tebro valy, in vece dell'armonia de i Cieni, so struore de vossiri vaneggiamenti so Caualier d'Egisto) Non veniuano i mies sensi; che carichi di maraniglios sossenzia con invies sensi; che carichi di maraniglios sossenzia che me ciglia, che granide di ssegniose meraniglie, per desnamente issupre, co inchinare insieme la Romana felicità, nelle tante grande ze del suo Numa. Amorre, che tacito arde in mele sue siamme, mal grado de giacci del Patrio Clima, ossie dall'ingiussivia della vossica del Patrio Clima, ossie dall'ingiussivia della vossica.

stra querela, suscitandomi i ripressi sdeoninel petto, costringe la destra al debito vassallaggio dell'Alma. Quindimi vedrete in Campo , vindice della vostra sacrilega lingua, per isforzarla amentire co'l valore della mia Lancia. Ne sara nuono il vedere cader vinto vn' Egittiano dalla virtu virile di quella Stirpe, le cui Donne vinfero i Regni intieri . So per precetto d' Amorosa Religione, che la Segretezza el'anima, che viustica Amore ; nel di lui Tempio l'appresi, d'onde in premio di quell'unica fede, con la quale il Nume di Belta suprema idolatro sempre il mio Cuore, il titolo di FEDE-LE nersportas . Risponda nel resto inchiostro Latino alli vostri sofismi (Tiamo) Laragione de Scithi èriposta nell armi; non si trattano penne in quelle contrade, che per portare, con le punte delli strali, le ferite nel seno de gl'immici.

Io Arimaspo di Scithia affermo quanto di sopra.

Noi (Flauio di Partenope.) fummo presenti.

# A L C E S T E

DELLA CHIVSA FIAMMA,

ATIAMODI MENFI.

D'incerto Autore. Per il Signor D. Francesco Brancaccio.

V ANO pretesto di gloria và mendicando la sua milliteria per cinquettar delle Dame. Sono colpe d'Ippoerissa queste une ostentate adorationi. Nenbrama

Drosco, Gaug

brama altro Tempio, ch'i recessi d'un petto il Nume della bellezza, etu dal sopoico ato Nilo, ne vieni a por leggi sul Tebro? Meraniglia, che non t'insegnasse a star cheto il Persico della tua Menfi,le cui frodi a guisa di tante lingue gridano dalle tue Piramidi, che fi porti la lingua nel cuore, non il cuor nella lingua. Hora come condurraitu un'amorofo stratagemma a fine, oue dalla militiad' Amore sia in bando la Segretezza? Il rumor delle tue ciancie terrà più suegliato l'Argo dell'altrui custodia, quado era d'huopo d'addormetarlo, sacrificando al tuo Mercurio la lingua. Cuore che non ritiene, egli è un de secchi pertuggiati delle figliuole di Danao. Hauesti tu secondo il patrio costume celato il nome della tua Iside. Hauesti dico almeno nel palesar de' tuoi amori imitato il Nilo, fiume, che mostra i riui, ma celai fonti ; o pur la maniera appreso dalle palme de Campi Egitty, che con le radici, che ascondono sanno abbraccuarfi, e quasi mutuli amanti si fecondano con soli squardi . Io ho ben potuto apparare dalmio Sebeto assai più celebrato, che strepitoso, che quei tributi sono più graditi al mare di granbellez za, che portano nel Siletio la riuerenza, e non nello strepito dell'onde, la guerra. Temi ta, che non si spegna ardor, che non si palesi; e non ti audedi, che con le fastie delle ceneri cresce più vigoroso il fuoco. Mal conosce il pregio della sua puri sima fiamma, chi portandola scouerta l'espone ad ogni vento à rischio, che ne rimanga offesa.

Verrò alla prona, alla qual m'imiti, e t'infegnarà il paragone della mia Lancia, che viui non meno ingamnato dalla stranie 7 a de' pensieri, che t'abbaglia, che dallo opinione del proprio valore, che ti lusinga, ma se non ti mostri più valoroso nel sostenere i tuos detti di quel che ti scopri anuaduto nel proserresti, poca gionta faranno alle glorie del Campidoglio le palme della tua Menfi, ch'io prometto di confecrarli con la mia defira.

## I D A N T H I R S I

### CAVALIER DI SCITHIA

A TIAMO DI MENFI.

Del Signor Lelio Guidiccioni . Per il Signor Gregorio Spada ."

T AGO d'auuenture, & di meraniglie, qui giungo Caualiere Ardente della gelata Scithia. Cosà regnano le fiame amorofene gli agghiacciati paesi, come nell'arsura d'Egitto regna la tepidezza de i cuori. Taccio l'ardore, perche sarebbe angusto, a potersirinchiudere nelle parole. Tu, amante mal configliato, e Caualiero poco animoso, perche non duulohi la tua. proposta alle Cataratte del Nilo, one lo strepito assorda gli habitatori? Certo a ragione Amor, si mostruoso, e più abbondante di lingue, che prino d'occhi, nasce in riua di Fiume, ch'e fecondo Padre di mostri . Cecità della mente è quella, che brama Arghi occhiuti a gli amori. Ma qual Argo hà tant'occhi, che bastino a cotemplar l'insania d'un' Amor cieco, e trauiato, che tutti inusta allo spettacolo de suos precipity? Scopra Amore la sua facondia, tacendo; ami le tenebre, segli hà luce. Non e la Notte amica à gli Amanti? Non wanno in amor le Stelle sotto il più cupo silentio del-IV niverso? Se il ragionar fusse propriod' Amore, solo al Mondo sarebbe l'Huomo, perche i Pesci, oli Animali, e tutte le cose, che nascono hanno da Amor la propagatione,

gatione, e sono muti. Ma il palesar gli amori non rese scorno alle Deita? Non so io, che insegnano qui tacere, Cupido, e Venere in atto di far silentio, e nell'Egitto i tuoi Numi, i tuoi sacrifici, i tuoi saggi, con afcofimifteri di fapienza? Dirai , ch'eglie Antore insomma un'insania, non degna di questi arcani. E però deni tacerlo; che questo sol rimedio ha oli stolti. Deni, dico, in mal traboccante affetto nasconderti, imparado dal Nilo steffo, che occulta il suo fonte; da Alfeo, che cela il suo corso , portando ad Aretusa per occulto viagquo dolci fiamme sottonde amare, dal Tebro che in. chiuso giro di sette Colli , Ansiteatro del Mondo , tiricordasugli Obelischi i tuci amorosi caratteri, alla curiosità impenetrabili . Che se non ardisci mirareli, come trofei dell'Egitto debellato da Roma, conosci almeno d'haner smarrito il valore, e traclinato dal proprio senno , con arti contrarie alle prime ; e mentre acgiungi agli antichi, nuoni Trofei, quali si siano, confessa il tuo vano sperar vittorie alla fede del violar gli aniori, O allaspada, co'l propor cimenti da scherzo. Di pure che mal regolato, è l'amore senza la revola del Silentio; che la misura della fedeltà si ristringe ad un dito, posto alla bocca, che assas parla del merito dell'amata sua bellezza; che le sa torto chi ne raciona, quasi essendo debole, apparisca solo per la forza de gli altrui detti. Così saranno scusati i tuoi preludy di Marte, come accordati alla fiacchezza del presuposto. Et io facendo honore co'l mio contrafto alla tua disfida, faro lodato, d'inchinar le mie Palme a gli Allori del Latio . Sola tua lode farà , chel Egitto non mandi chi voolia guerra con Roma, hor che manca di spoolie degne di le i.

Noi (Scopace dell'Oaro.) fummo presenti.

Ome si è mostrato di sopra si diede principio al correre, sin dall'arritto in Campo della prima. Squadriglia; e surono spese intorno à cinque hore nel corso de gli prezzi. Il Mantenitore, à i Caualieri adempirono egregiamente le parti loto; onde non restò che desiderarsi dell'ardire, e del valore di tutti, ancorche la vittoria, secondo il solito arrideste più ad vno, che all'altro. L'equità che siu veduta ne Signori Gitthici corrispose al concetto della loro prudenza; per il che inpriuato, è in publico si mostrata ogni maggiore so dissatrione.

Erafi vsato con gentil'artifitio di tenere in continouo moto le Squadriglie, facendosi auanzare nel posto di quella, ch'haueua corfo, l'altra che le staua appresso; onde il Theatro potè con ogni commodità per tutti i versi vagheggiare gli habiti, e le liuree di ciascuna. Squadriglia. Vn tal gusto su ancora notabilmente accresciuto dall'hauere il Sig. Mastro di Campo al fin del correre fatto ripalleggiare il Theatro al Mantenitore,& immediatamente, vna dopo l'altra à tutte le Squadriglie. L'ordine tenuto fu mirabile, onde l'attione riuscì piena di magnificenza. Schierati poi attorno al Campo i Caualieri, e disposta l'altra gente a suoi luoghi sarebbono restati, come rapiti i riguardanti dalla maestà di vn sì fplendido apparato, fe presto non veniuano chiamati à godere la vista di nuouo trattenimento. Conimprouifo suono di trombe fu dunque intimato il corso della lancia della Dama, per il cui prezzo l Eccellentiffima Sig. D. Anna fecedono di vna ricca gioia di diamanti, che trà la porpora di vn vago mazzo di role,

con più bel lume no risplendeua, che con quello di vna sì chiara Donatrice. Dodici furono i Caualieri, i quali con lode di egual brauura colpirono con botta nobile il Saracino. I Signori Giudici per risoluere più speditamente à chi douelle toccare il premio, ne commilero la determinatione alla forte, la quale per mano d'innocente fanciullo si compiacque di darne il possesso al Sig. Virginio Cenci. E perche la giornata riuscì per serenità, e per dolcezza di aria fommamente propitia., quasi che più lentamente del solito caminasse la Notte, ò come alcuni hebbero à dire, che il Tempo inuaghito di così nobil Festa hauesse in quel giorno deposte le ali, per goderne più lungamente l'aspetto, restò a Caualieri commodità di correre quante lance vollero, métre il Campo con giocondiffima finfonia di trombe per ogni parte rifonaua.

r

B

×

Il Mantenitore particolatmente impugnate due lance vna per mano, reggendo con la bocca le redini, andolle à braccia aperte à fearicare in vn tempo medefmo nel Saracino; e poco dopo, fatto vn fascio di trè altre ligate infieme, fit da lui con nuoua mostra di arre, e di prodezza fiaccato piò tosto, che colpito al Saraci-

no l'elmo.

Nè potè il Theatro per così chiate pruoue di franchezza d'armeggiare, e d'inuitezza di animo conteneri di non mefcolare co' fegni di gufto quei ancora d'vu altrifimo applaufo. A questa forte di fcena se ne preparata intanto vn'altra di non minor curiosità. Hauteua il Sig. Cardinale, deltinato vn nobilissimo donatiuo di vna spada d'argento, con armacollo, cappello di Cardioro, guanti ricamati, legacce, rosoni, stringhe, cuttto il fornimento intero di vn sonto lo vestito per il premio del Masgalano. Presentatisi dunque inanzi al-

l'Eccellentiffima Signora D. Anna molti Padrini, ciascun di loro ne fece istanza per la sua Squadriglia. Posto perciò in consulta il negotio, co l parere dell'altre Dames fu in fine dichiarato da Sua Eccellenza; che il premio fusse egualmente della Squadriglia de quattro Re, edi quella di Prouenza. Vditafi quelta determinatione fu di comun concordia eletto di qua; e di là vin Caualiere, per decidere con trè colpi di lancia à chi douesse toccare l'intero premio. Per la Squadriglia di Prouenza fu nominato il Signor Conte Ambrogio di Carpegna, per quella de quattro Rè il Signor Conte Fabritio Ferretti. Vennesi al cimento del corso, e col valore del Signor Conte Ambrogio, la Squadriglia di Pronenza. trionfo del premio del Masgalano. Intanto dalla notte cominciossi à ricoprire d'ogni intorno l'aria co I bruno suo manto; e sentitosi prima improvisamente lo strepito di alcuni colpi d'artiglieria, poco dopo fu veduta. vna pompola Naue, che al Theatro si venina aunicinando. Non mancò il Signor Mastro di Campo di mandar subito à riconoscere quello che fosse; e saputo ch'era vna Deita, mostrò che sopra di essa non si stendeuà il suo potere. Entrò duque la Naue per la parte esposta al Settentrione; & al lume di più di mille torce espose à gli occhide circostanti la più nobile; e sontuosa foggia di Valcello, che poteffe l'arte fabricare. Era la fua forma di Vascello quadro, ma alterato in modo da tante, e sì varie inuentioni di fregi, che vn ricchissimo resoro di ben composti ornamenti poteua più tosto nominarli. Offeriuali à prima faccia lo sprone della prora; che vna grantesta di pesce di futto rilieuo d'oro tappresentaua; & il roitro, che con leggiadra maniera in fuori víciua sù la punta vn'ape d'oro portaua. Il gran pelo della prora veniua fotto di quelta telta da vina

le

li

ŧe,

ga

ma

to:

da

tenr

far s

£ DO

canto

Valc

enez?

ciò fe

confi

ch'an

lune.

no l'o

que o

la fua

Peto F

L

belliffima Sirena fostenuto, che attorcigliando le dilacare code intorno alle braccia faceua ancora offitio di reggere la struttura dell'vna, e dell'altra sponda. Con la deftra portaua vn Sole, e con la finifica vna Colonna. Dalle aperte fue code, varie ritorte di fogliami vedeuansi vscire. Di rilieno era questo lauoro; e la perfertione dell'arte, con ch'era fatto non cedeua punto alla ricchezza dell'ornamento. I fianchi della Naue crano diuisi in campi ottati con dieci mensole d'argento per parte. Chiudenansi in esse varie imprese della Casa Barberina, e Colonna; e per far'apparire più nobile il corpo del Vascello non mancauano fogliami. & altre notabili inuentioni, în detti campi vagamente figurate. Ergeuasi ne' lati del Vascello vn rileuato ordine di spóda; e questo era diuiso in dieci campi con altretanti mefoloni, che sù le mensole inferiori posauauo. Erano quelte di argento, e sosteneuano vna cornice, che terminaua l'estremo superiore della sponda. Ne campi vedeuanfi varie cascate di panni d'oro, che in fondo azurro mirabilmente spiccauano. Alcuni di essi surono trasforati per cagion della bocca de pezzi, che armauano la Naue. Su la prora particolarmente ve n'erano quatero di non piccola gradezza; e da vna balaustrata d'oro veniua poi la medefima prora nobilmente circondata. La poppa ad vn superbo trono reale si rassembraua. Alzauali sopra l'ordine della sponda con quattro gradi il suo piano, e da altretanti pilastri, ch'indi vagamente fregiati forgeuano veniua il ricco fuo cielo fottenuto. il Fanale, che sù la poppa si ergeua era tutto messo à oro; e quanto più fiammeggiante apparina il fuo lume, ranto più risplendente si rendeua il dorato cielo della poppa, à cui faceuano superba corona balaustri dorati. Da vn timone fregiato di vaghi fogliami veniua gouer-

nato il Valcello; delli cui ornamenti non potendoli à bastaza riferire tutti i particolari sarà meglio di lasciarne l'aspetto, & il giuditto all'occhio nell'impresso difegno. Era l'arbore di altezza proportionata al granvaso della Naue, e sopra di esto la gabbia con l'estremo albero, e con la minor antenna rappresentauano al viuo i legni veri del Mare. Le farte, le corde principali, ex le scale per salirui erano d'argento; ma tutte però ne luoghiloro puntualmente disposte . Alla punta dell'anrenna vna gran fiamma di Zendado, scossa dal vento mostraua impressa l'arme delle Api. Varie fiamme ininori distribuite in più luoghi, e molti piccoli stendardi collocati sù le sponde della Naue con imprese dipinte, la più fina curiofità de gliocchi pienamente appagauano. La vela maestra era ammainata all'antenna, ma il trinchetto nella prora scherzando veniua dal vento gonfiato. Eraui vn piccolo marinaro, che di quando in quando faliua alla veletta, e volgendo hora vn'antenna, & hora mutando vna corda pareua che voletic. far credere, che la bella Naue nel feno del mobil Mare, e non in mezzo d'vno stabil Theatro si ritrouasse. In. tanto fi sparauano incessantemente i pezzi, e perche il Vascello ondeggiaua con moto si regolato, come se in mezzo all'acqua, e non su'l fermo terreno si troualle, ciò fece dire à molti, che gli Elementi si erano trà loro confusi, già che in terra si vedeuano effetti di acqua; e ch'anche l'ordine del Cielo si fosse cangiato, mentre al lume delle torce pareua convertita in chiariffimo giorno l'oscurità della notre.

La machiria era del Dio Bacco, il quale fi compiacque di fegnalare la memoria d'una si nobil Fefta conla fina prefenza. Venne egli accompagnato dal Rifo, da otto Baccanti, da quattro Sagiri, quattro Paffori, e rrè Bombardieri. In terra era feguitata la Naué da fedici Pescatori vestiti d'azzurro à squame d'argento contosce in mano. Poco dopo veniua il Battello di forma. quadrata alla marinarelca. Erano in esto dieci stromenti fonati da Ninfe, e da Pastori. Sei Marinari lo conduceuano con i remi; e da vn Nocchiero fireggeuail timone. Alla leggiadria delle inventioni, alla magnificenza de lauori, alla ricchezza de gli ornamenti, alla copia dell'oro, & alla moltitudine delle gioie ben presto fu conosciuto, ch'era di vna Deità l'opera; onde si come il diletto fi conuertì fubito in marauiglia, così è forza c'hora la lingua co'l tacere fi confessi vinta dalla materia. Fermolsi la Naue fotto il palco dell'Eccellentiffima Signora D. Anna, & vltimamente poi fotto quello della Signora Marchela di Castel Rodrigo, Ambasciatrice di Spagna. Al cominciare d'un soauissimo suono di stromenti cessò ad vn tratto ogni sufurro nel Theatro, il quale ben prestoriempissi di angeliche voei . Fù il primo à cantare il Dio Bacco, seguitando poi il Choro delle Ninfe, e dei Pastori; e dal Riso finale mente con gratia soprahumana terminossi la musica, la quale però venne tramezzata da un gentilisimo balletto di Pastori, che secondato da ben concertati stròmenti, mentre diletta la vista, e lusinga l'vdito, insere sibilmente a' riguardanti rapisce il cuore.

I versi che surono cantati sono i

Del Signor Caualier Testi

Folio del gran Tonante Qua da remoto Regno Su prora trionfante

Dame

Dame del Lazio, Eroi del Tebro i vegno. Bacco somio che di letizie immense Dispensator grocondo A le celesti mense su l'an care la Rubai l'ambrosia, e ne fei dono al Mondo. Sacra al mio nome è la fagion presente: Con ginbilo e con laude and sin Allegrezza sonora ham chieno Per l'Italiche strade à Bacco applande: Mà la Romana Gente, in mi gra Che sola, e tutto vede, e milla ignora, Mia Destà con degno culto onora. Non è quelta mia destra Sol fra turbe festantias The town who i Di rubini foumanti, mattais de l'alle D'ambre dolci odorate water and the Auuezza à incoronar sazze gemmate; Nodosa elce siluestra Tratto souente, e fra gliorror di Marte. Fe diffipate, e fparte un a sich amos all Fugger barbare schiere: Ancora piange Trionfata l'Aurora in rina al Gange. Et à come contento Trà le mie feste, e trà i miei giochi i vergio Esercitar la Giouentin Latina Oui nobile ardimento, Qui Virtu vera, e vera Gloria ha il feggio: Questi (li riconosco) Questi d'arme , e d'amor degni litigi Del Romano valor sono vestigi Ben de suoi tronchi il bosco Troppo omai, troppo impouerio io scerno. Ginfto

Bombardieri. In terra era feguitata la Naue da fedici Pefcatori vestiti d'azzurro à squame d'argento con tosce in mano. Poco dopo veniua il Battello di forma quadrata alla marinarelca. Erano in esso dieci stromenti fonati da Ninfe, e da Pastori. Sei Marinari lo conduceuano con i remi; e da vn Nocchiero fireggeuail timone. Alla leggiadria delle inuentioni, alla magnificenza de lauori, alla ricchezza de gli ornamenti, alla copia dell'oro, & alla moltitudine delle gioie ben presto fu conosciuto, ch'era di vna Deità l'opera; onde si come il diletto fi conuerti fubito in maraviglia, così è forza c'hora la lingua co'l tacere si confessi vinta dalla materia. Fermossi la Naue sotto il palco dell'Eccellentiffima Signora D. Anna, & vltimamente poi fotto quello della Signora Marchela di Castel Rodrigo, Ambasciarrice di Spagna. Al cominciare d'vn soquissimo suono di stromenti cessò ad vn tratto ogni sufurro nel Thearro, il quale ben presto riempissi di angeliche voei . Fù il primo à cantare il Dio Bacco, seguitando poi il Choro delle Ninte, e dei Paltori; e dal Rilo finale mente con gratia soprahumana terminossi la musica, la quale però venne tramezzara da vn gentilissimo balletto di Pastori, che secondato da ben concertati stròmenti, mentre diletta la vista, e lusinga l'vdito, insere sibilmente a' riguardanti rapisce il cuore.

## I versi che furono cantati sono i seguenti.

Del Signor Caualier Testi.

F Iglio del gran Tonante Qua da remoto Regno Sin prora trionfante

Dame

Dame del Lazio, Froi del Tebro i vegno. Bacco somio che di letizie immense Dispensator giocondo A le celesti mense se l'acondina l'a se Rubai bambrosia, e ne fei dono al Mondo. Sacra al mio nome è la stagion presente: Con ginbilo ; e con laude Allegrezza sonora hann singua de la Per l'Italiche strade à Bacco applande: Mà la Romana Gente, in it avon de 33. Che sola, e tutto vede, e milla ignora, Mia Destà con degno culto onora. Non è questa mia destra Sol fra turbe festantias me tour sons Di rubini foumanti, mailani Do oni Wit D'ambre dolci odorate word with a vog & Auuezza à incoronar sazze gemmate; Nodoja elce siluestra Tratto souentes e fra gliorror di Marts Fe diffipate, e sparte and since and Fuggir barbare schiere: Ancora piange Trionfata l'Aurora in riua al Gange. Et o come contento V. Com go forter. Trà le mie feste, e trà i miei giochi i vergio Esercitar la Giouentin Latina L'antica disciplina Oui nobile ardimento, Qui Viriu vera, e vera Gloria ha il seggio; Questi (li riconosco) Questi d'arme, e d'amor degni litigi Del Romano valor sono vestigi. Ben de suoi tronchi il bosco Troppo omai, troppo impouerir io scerna: Giusto

Ginfto non e che fin to fdegno eterno Che qui fut vioia; e fol piacer fi merca; Ne querela d'amor fanoue ricerca. Ma s'à componer l'ire De gli amorofi perti Bacco interpone i dervi Non fia chi'l taces di fouerchie ardire? Me pur Cupido accese Di fue dofce famille se so per prona Cio che noce in amor se ein che otona Ma gid con brund guancia an o aut o call and Correggiata da tombre : 3 0100 1 111 Da l'Atlantico mar la Norte viene E cieco orror par che la Terra ingombre's Posate, o Canalieri, amas la lancia, E per le trite arene Del vorfiero anelante La generosa man frem le piantes Denero albergo real cofto vedraffi Da cento Sols, e cento Ramunato it futor del Sol gia Spento: Cola volosamo i pajs: Vos Cimbali festosi , Crotale armoniofe, E voi Sequaet mies temprate intanto,

E fenda il Ciel notturno si voftro canto.

### Car Plant very S. I Rolling be 1 Cong.

Ipicgase le vele, Raccogliere le farte; E sol fuo dente torto L'Ancere afferre il fiot : Noi fiamo in porte . 615 8

Qui propizia Fortuna oggi riferra Cio cha di bet la Terra: Mà se tanti tesori hà il Ciel Romano Non fora il più vagar pensiero insano? Io di Bacco seguace, Che su la poppa assiso Sto reggendo il timone, to fono il Rifo . Qui di legar mi piace La prora pelleorina; Che la beltà Latina (2) of an orde Qual Remora amorofa Con l'occulta virtu d'un guardo folo Tronea à le vele il volo. Tra voi stanza festofa O bei Soli del Tebro il Rifo elegge; E la sua prima legoe: Sara lunge shandir da vostri cori Rammarichi , penfier , cure , e dolari ... A Dio dunque o Nettuno : Low Con fragor importuno so 10 6 5 140 leb Frema pur quanto sa vento maluavio; at col

Non può il Rifo, ch'e in porto, haner naufravie. Mà voi , mentre fcendiam , Compagne belle Mandate i canti à facttar le stelle

Esi omas, cessi d'armiferi Oricalchi il ranco strepito; - b Dolce crepito Formin fol cembali, e piferis Liett giochi, allegre feste Son trofes di Giouentin . The Lat I Cliste pe al Chi da bando a groie onefte Fa Tiranna la verti.

#### Relatione della Felta

- sen

| Se Vecchierza che di cenere.                                           |
|------------------------------------------------------------------------|
| Non applaude à nostre cantiet                                          |
| Vien che mantici                                                       |
| Più per lei non trona Venere? noj no                                   |
| Ma non mettan faccie meste & in o                                      |
| Le nostralme in seruitu.                                               |
| Cha da bando à gioie oneste.                                           |
| Fà Tiranna la Virtu.                                                   |
| Amiam Noi per fin che lecito, a stort in                               |
| E viniamo in festa, e in giubilo de la                                 |
| Tempo nubilo Rosens and and Alan                                       |
| Tempo nubilo A section & Alan Ha put troppo il pie follecipo; necel no |
| L'allegrezze al fuggir preste                                          |
| Quando van non tornan pik van 100 1.8                                  |
| Chi da bando a giose oneste : 12 300                                   |
| Fà Tiranna la Virtingoù mail q na el                                   |
|                                                                        |

Sura lerge straider du rofter curs A Naue girà tuno il Theatro; e montre i Cauaualieri fi appareochimiano di accompagnarla al luogo dal quale era partita, fopragiunie loro vit meffo, che l'Eccellentifsima Signora D. Annagl'intittaua, infieme con i Signori Padrini à falire nel fuo appartamento. Nella fala fi era fatta apparecchiare vita lautissima colatione dal Signor Cardinale. Vedeuaria due tauole molto lunghe coperte di ogni forte di conditi. Era al pari della fala il palcodelle Dame, le quali petò all'vicirne si trouarono con gran comodità agodere del nobilissimo rinfrescamento; finiro il quale si diede principio alla connerfatione del giuoco e L'Eccellentissima Signora D. Anna Geompiacque di chiamare apprello di fe il Mantenitore, & il limile fu fatto dalle Dame con gli altri Caustieti . Il trattenimento durd due hore in circa, e co'l fine di ella comino si ritirò

nitirò alla propria cafa. Quei c'haueuand veduta la. Nate nel rifetire le fue bellezze accefero ne gli altri, che non fi erano trouati alla Felta vn sì viuto defiderio di goderne l'ogetto, che non potendofi quafi più refiltere alla fiequenza della gente, che vi concorrevia, e molto meno all'ethicaci delle iftanze, che veniuano fatte, acciò che folle esposta in publico, finalmente fu rifoluto di non negare questa fodisfattione da popolo, di farla condutre per la Città, espetialmente per la Ittada del Cofto; ne fi può riferire l'appagamento, che in particolare, & in generale, ne fu mofitato, conclutdendo ognino, ch vna sì maestofa macchina eramoltopiù degna dell'aurea luce del Sole, che dell'ignobil lume delle fiaccole;

Leimores one per interes ammortal TL Signor Cardinale desiderando di mahifestare meglio à tutti quei , ch'erano stati impiegati nella Fe-Ita la sodisfattione riceutta dell'opera loro, e la memoria, ch'era per conservame, pensò di dar loro vn sontuosissimo desinare. A questo effetto hauendo stabilito quello che bifognaua co'l Sig. Vincenzo Martinozzi suo Maggiordomo, soggetto della prudenza, e stima, che ognuno sa, altro per vltimo non gli ricordò, se non che speraua d'essere da lui, e da gli altri ministri della sua Corte si ben seruito in quest'occasione, come haueuano fatto in futto il rimanente della Festa. Furono dunque dal medesimo Sig. Martinozzi d'ordine di Sua Eminenza inuitati per il Lunedì i Signori Giudici, il Mantenitore, tutti l' Caualieri, e Padrini, il Signor Mastro di Campo, con gli Aiutanti; in tutti sino al numero di cinquantasette. Il banchetto, sì nella qualità, e copia de cibi, come in ogni altra sua parte riusci pieno di grandezza. Il luogo do-SO-

ue si mangiò su la gran Galleria della Gancellaria, che con la propria nobittà accrebbe non poco quella d'visà cale attione « a su page de la principi onna si page de la constanta de la cons

Moltrò il Sig. Cardinale tanto gufto d'una conuertatione così eletta, che per poteria godere ancora vui altra volta fece inuitate tutti quei Signori per la ferandel Martech nel palazzo dell'Eccellentifiima Signoraa D. Anna que fu tenuta vna nobilifiima veglia, cort la quale furono terminati i giocondi paffateripi del Cataquale dell'anno M.DC XXXIV

- Sù gli vitimi giorni vici fuori vanuouo Sonetto dele Signor Caualier Telti fopra la celebre Feltadel Signor Cardinale; e fi riferice qui forto, non menoper

accreditare con esso la chiusa di questa Descrittione, che per ricreare l'animo del constat Lettore, doppo il tedio di si rocco di T



na dia pane ionii pi Do

#### eri lakaldasa keun an madasa da sekelela Or. T. F. E. B. W. NO. - Bournel

-Design of the state of the sta

hii per la Districte del ma e del atra fractiona. Cen la pradmidta gle omislimente del caracco

## ANTONIO BARBBRINI.

in OKE 1 the factor con general mone until is a factor of the factor robule train, and a laborate in full factor robule train, and a laborate in first passible of the Soltaria a robust robust fool Romano, so increase in social and a robust robust fool Romano, so increase in social and so in a robust.

Quei sin terni querrier del mare infano Spreytando Duce Voi est orror più grans Sezingeran meglior afte, ande poè lane Sangue infedel d'Africa; e d'Afri il prano

Voi l'antico valor del Lazzo invirto: il Ectitafte Signor. Termine angasto Hor à tanta virtu non sia prostritto.

Chineranno al pie vostro il collo adusto Siria, C'Arabia, e'l debellato Egitto Vedrà in nome d'Amonia, ope d'Augusto.



E'pai-

Parso bene di dar ancora notitia a' curiosi dell'Inuentore del Theatro, e della Naire. Trouaussi
in Roma il Signor Francesco Guitti Ferrarese. E per esfere già nota la sua esperienza in questa sotte di operationi, il Signor Cardinale si compiacque di serunsi di
lui per la costruttione dell'una, e dell'altra Machina.
Con la prima, che su la maggiore, l'artissicio aunazo
l'aspertatione; e nella seconda, l'ingegnoretto superiore alle lodi. Il Signor Cardinale per accompagnate il
testimonio del publico applanto con quello della priuata sua sodisfattione, non saccio di sar godere largamente i frutti della sua benignità, e munificenza alla vittu
del sogretto.

del fogetto.

Il medefimo Signor Guitti fu anche Autore de verfi
eantati dalla Eman nella publicatione del Cartello del
Mantenitore; e di quei parimente, che fi cantarono nel
Balletto, quando fu publicato il Cartello per la Squadriglia de quattro Rè. Altri Huomini di chiato

gida de duatro de la rachitettura foprido nella profeffione dell'Architettura fono ftati omati del dono della Poeña, onde non potrà effer nuouo che il notro Inuentore apparis

of the dell'amicina del statuti a sold

tological Lago. E. L. N. Even or below

Sirange Arabia el debittaro Leuro

### IN ROMA,

APPRESSO FILIPPO DE ROSSI.



CON LICENZA DE SVPERIORI.

L'ANNO M. DC. LIV.

# YROMA,

APPRESSO PIETERO DE NOICE



THOUTHER STATE STATE

t i bij il il sait. Na di en de de .

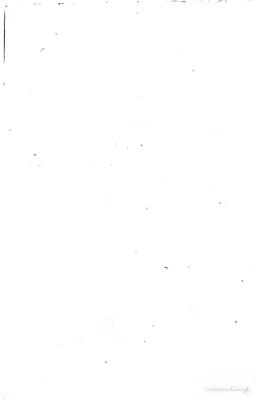

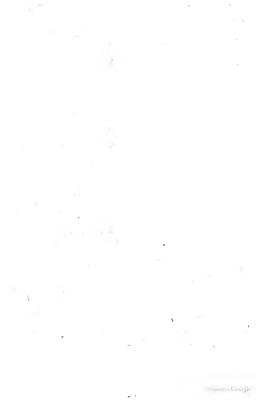



